



CUANDO GANAR NO ALCANZA

artín Demichelis celebraba hace 137 días lo que apenas otros ocho técnicos de River habían conseguido: ganar tres títulos. Llevaba poco más de un año como deté y ya se había anotado el récord de 20 triunfos al hilo el Monumental, buena parte en

una Liga ganada con dos fechas de anticipación y un fútbol de alto vuelo, aunque con molde hibrido. Pero aquel triunfo frente a Estudiantes, agónico y sufrido, apenas había logrado elevar la imagen positiva de un deté que venía de recibir su primera silbatina.

¿Cómo un DT puede alcanzar tal reprobación cuando en su haber hay victorias?

Demichelis rompió el paradigma: se quedó con partidos y con títulos pero eso no fue suficiente. No le alcanzó con las victorias porque, en paralelo, se empeñó en apuntarse la escopeta al dedo gordo del pie. Quedó señalado no sólo por la fragilidad de mandibula en los mata-mata (Inter de Porto Alegre, Talle-

res, Central, Boca, iTemperley!), por la inconsistencia futbolística y las apuestas sin plafón, sino también por fallas sensibles en la administración del plantel.

El gran quiebre de la era Demichelis fue aquel off the record, cuya filtración detonó la confianza interna y decantó en el divorcio con el ídolo moderno: Enzo Pérez. Decisión poco calculada, que ubicó a Micho como el responsable del éxodo del mendocino. De ahí en más no hubo reconciliación popular. Porque MD falló en el rearmado del equipo. Porque archivó el paradigma en

> los clásicos y le cedió el protagonismo a Boca. lo que derivó en la eliminación de la Copa de la Liga. Y todo después de haber criticado un planteo defensivo de Diego Martinez y de desmentir una ruptura amorosa con un fuera de contexto "sigo viviendo en Libertador". Distanciándose así del estilo comunicacional heredado.

Paradójicamente, en la tierra del resultadismo, a Demichelis con ganar no le alcanzó. Porque no se ganó al hincha.

**SELECCIÓN SUB 20** 

# URU PASO MAS

La Selección Argentina de Diego Placente hace pie en el torneo juvenil: le ganó 3-1 al Valencia, con goles de Alexander Woiski, Lautaro Millán y Teo Rodríguez Pagano, y clasificó primera en el Grupo B. Hoy va por las semifinales contra Elche, desde las 18.00 (DSports).

I futuro llegó hace rato, aunque no se vea. Porque mientras los flashes apuntan a la Selección mayor (bicampeona de América y campeona del mundo) y también a la Sub 23 de Masche (que le ganó a Irak y pelea por traer una medalla en los Juegos tras 12 años) hay un equipo que hace el trabajo silencioso y proyecta a largo plazo. Se trata de la Sub 20 de Diego Placente, que ayer le ganó con mucha solidez al Valencia por 3-1 en la última fecha de la fase de grupos del Torneo de L'Alcudia, con goles de Alexander Woiski, Lautaro Millán y Teo Rodríguez Pagano, y se clasificó primera en su grupo sin conocer la derrota. Hoy va por las semifinales ante Elche, desde las 18.00 (DSports) y, si pasa, jugará la final ante Uruguay o Valencia, el martes.

Este fue el recorrido de la Selección de Placente en

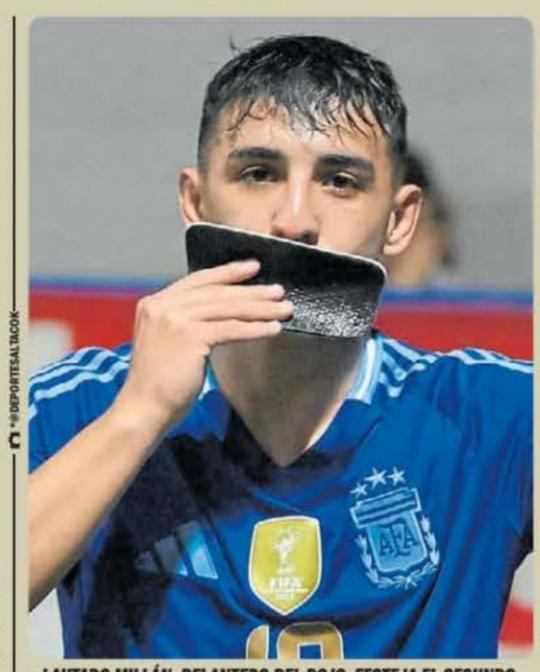

LAUTARO MILLÁN, DELANTERO DEL ROJO, FESTEJA EL SEGUNDO.

este torneo que se disputa en suelo español: en sus primeros dos partidos les ganó a ADH Brasil y al Levante, ambos por 1-0, y el jueves empató 1-1 contra Mauritana, con un polémico penal sobre el final que generó la indignación de los jugadores africanos, a tal punto que debió intervenir la Guardia Civil.

Placente, que tiene la chance de ganar por cuarta vez este torneo (Argentina ya lo ganó en 2012, 2018 y 2022), busca amalgamar un equipo para pelear el Sudamericano Sub 20 de enero en Colombia.



LA BANCA DEL CAPITAN

El Inter Miami le ganó 2-0 al Puebla de México, en su debut por la Leagues Cup 2024, y el Capitán América dijo presente en el Chase Stadium de Fort Lauderdale para bancar a su equipo. Con una bota y buena onda, el 10 siempre está.



PRESENTACIÓN TOP

#### LA NUEVA JOYITA

El Merengue presentó a su nueva joyita, Endrick. El joven delantero brasileño fue recibido por Florentino Pérez, en un Santiago Bernabéu repleto. "Estoy muy contento. Siempre he sido un gran fan del Real Madrid", dijo, emocionado.

FRASE DEL DÍA

Javier Mascherano, tras la victoria ante Irak.











|    | Equipo         | Pts  | PJ | PG | PE | PP | Gf | Gc   | FECHA 7                         |             |
|----|----------------|------|----|----|----|----|----|------|---------------------------------|-------------|
|    | Huracán        | 18   | 8  | 5  | 3  | 0  | 10 | 3    | Riestra 2 vs. Argentinos O      |             |
| 2  | Unión          | 14   | 6  | 4  | 2  | 0  | 7  | 2    | Gimnasia vs San Lorenzo         |             |
| 3  | Talleres (C)   | 14   | 7  | 4  | 2  | 1  | 12 | 8    | Newell's vs. Ind. Rivadavia     |             |
|    | Ind Rivadavia  |      |    |    |    |    | 5  | 2    | Independiente vs. Barracas      |             |
| 5  | Racing         | 13   | 7  | 4  | 1  | 2  | 15 | 7    | Talleres 1 vs. Defensa 1        |             |
|    | Instituto      |      | 7  | 4  | 1  | 2  | 10 | 6    | Sarmiento 1 vs. Racing 0        |             |
| 7  | Lanús          | 12   | 7  | 3  | 3  | 1  | 11 | 9    | Huracán O vs. Estudiantes O     |             |
|    | Vélez          |      |    |    |    |    |    | 6    | Godoy Cruz 2 vs. River 1        |             |
|    | Belgrano       |      |    |    |    |    |    | 13   | Lanús 3 vs. Belgrano 2          |             |
|    | Newell's       |      |    |    |    |    |    | 6    | Platense 0 vs. Vélez 2          |             |
|    | River          |      |    |    |    |    |    | 8    | Atl. Tucumán 1 vs. Instituto O  |             |
| 12 | Gimnasia       | 10   | 7  | 3  | 1  | 3  | 10 | 7    | Tigre 1 vs. C. Córdoba 1        |             |
|    | Sarmiento (J)  |      |    |    |    |    |    | 8    | Unión vs. R. Central            | MIE 31-18.3 |
|    | Atl Tucumán    |      |    | 2  | 4  | 1  | 6  | 6    | Boca vs. Banfield               | MIE 31-20.3 |
| 15 | Rosario Centr  | al 9 | 7  | 2  | 3  | 2  | 11 | 9    | FECHA 8                         |             |
| 16 | Estudiantes    | 9    | 7  | 2  | 3  | 2  | 5  | 5    | Ind Rivadavia 1 vs. Indep'te 0  |             |
|    | Riestra        |      |    |    | 0  |    | 6  | 7    | San Lorenzo 1 vs. Newell's 1    |             |
| 18 | Argentinos     | 9    | 7  | 3  | 0  | 4  | 6  | 11   | Rosario Central O vs. Huracán 1 | ė           |
|    | Boca           |      |    |    |    | 2  | 7  | 6    | Banfield vs. Talleres           | HOY 15.0    |
|    | Platense       |      |    |    |    |    |    | 7    | Estudiantes vs. Gimnasia        | HOY 15.0    |
| 21 | Independient   | 7    | 8  | 1  | 4  | 3  | 5  | 9    | Racing vs. Unión                | HOY 17.     |
| 22 | San Lorenzo    | 6    | 7  | 1  | 3  | 3  | 5  | 7    | River vs. Sarmiento             | HOY 18.3    |
|    | Tigre          |      |    |    |    |    |    |      | Instituto vs. Boca              | H0Y 20.3    |
|    | Def y Justicia |      |    |    |    |    |    |      | Barracas vs. Atl. Tucumán       | MAÑ 15.0    |
|    | Banfield       |      |    |    |    |    |    |      | Def y Justicia vs. Platense     | MAÑ 16.3    |
|    | Barracas       |      |    |    |    |    |    |      | C. Córdoba vs. Vélez            | MAÑ 18.4    |
|    | Godoy Cruz     |      |    |    |    |    |    |      | Tigre vs Riestra                | MAÑ 18.4    |
|    | Central Cba    |      |    |    |    |    |    |      | Argentinos vs Lanús             | MAÑ 21.0    |
|    |                | Libe |    |    |    |    |    | **** | Belgrano vs Godoy Cruz          | MAÑ 21.0    |

River vs Sarmiento

Instituto vs Boca

Jugo: Sofía Fiora

15(TNT Sports)

17.15(TNT Sports)

15(ESPN P)

LIGA PROFESIONAL

Banfield vs Talleres

Racing vs Unión

Estudiantes vs Gimnasia

JUEGOS OLÍMPICOS

Natación: Ulises Saravia Pelaez

Natación: Macarena Ceballos,

|    | Equipo         | Pts      | PJ   | PG  | PE   | PP | Gf | G   |
|----|----------------|----------|------|-----|------|----|----|-----|
| 1  | Talleres       | 38       | 21   | 10  | 8    | 3  | 36 | 24  |
| 2  | Racing         | 37       | 21   | 11  | 4    | 6  | 39 | 18  |
| 3  |                | 37       | 21   | 10  | 7    | 4  | 38 | 18  |
| 4  | Estudiantes    | 36       | 21   | 10  | 6    | 5  | 24 | 14  |
| 5  | Váloz          | 36       | 21   | 10  | 6    | 5  | 23 | 19  |
| 6  | Lanús          | 35       | 21   | 10  | 5    | 6  | 31 | 23  |
| 7  | Argentinos     | 35       | 21   | 10  | 5    | 6  | 31 | 25  |
| 8  | Unión          | 34       | 20   | 9   | 7    | 4  | 23 | 16  |
| 9  | Huracán        | 34       | 22   | 9   | 7    | 6  | 22 | 15  |
| 10 | Boca           | 33       | 20   | 9   | 6    | 5  | 27 | 18  |
| 11 | Godoy Cruz     | 32       | 20   | 10  | 5    | 5  | 20 | 13  |
|    | Newell's       |          |      |     |      |    |    |     |
|    | Def y Justicia |          |      |     |      |    |    |     |
|    | Barracas       |          |      |     |      |    |    |     |
|    | Instituto      |          |      |     |      |    |    |     |
| 16 | Independient   | 30       | 22   | 7   | 9    | 6  | 19 | 19  |
|    | Gimnasia (LP)  |          |      |     |      |    |    | 30  |
|    | Platense       |          |      |     |      |    |    | 2   |
| 19 | Belgrano       | 25       | 21   | 6   | 7    | 8  | 31 | 34  |
| 20 | R. Central     | 24       | 21   | 6   | 6    | 9  | 21 | 2   |
| 21 | Banfield       | 22       | 20   | 5   | 7    | 8  | 19 | 23  |
|    | San Lorenzo    |          |      |     |      |    | 15 |     |
|    | Ind Rivadavia  |          |      |     |      |    | 18 | 2   |
| 24 | Riestra        | 22       | 21   | 6   | 4    | 11 | 14 | 23  |
| 25 | Atl Tucumán    | 20       | 21   | 3   | 11   | 7  | 14 |     |
| 26 | Sarmiento (J)  | 19       | 21   | 5   | 4    | 12 | 17 | 2   |
|    | Central Cba    |          | 4.53 |     |      | 13 | 17 |     |
| 28 | Tigre          | 11       | 21   | 2   | 5    | 14 | 13 | 3(  |
|    | Libertadores   | <u> </u> | uda  | mer | icar | 18 | De | SC. |

Canotaje: Silvestro y Baluzzo

Canotaje: Colombo y Dickson

Vela: Francisco Saubidet Birkner

Vela: Chiara Ferreti

PRIMERA NACIONAL

All Boys vs Gimnasia

6.30(TVP)

7 (TVP)

7.13(TVP)

8.43(TVP)

15(TyC Play)





18.30(ESPN P)

5 (TVP)

6 (TVP)

6(TVP)

20.30(TNT Sports)

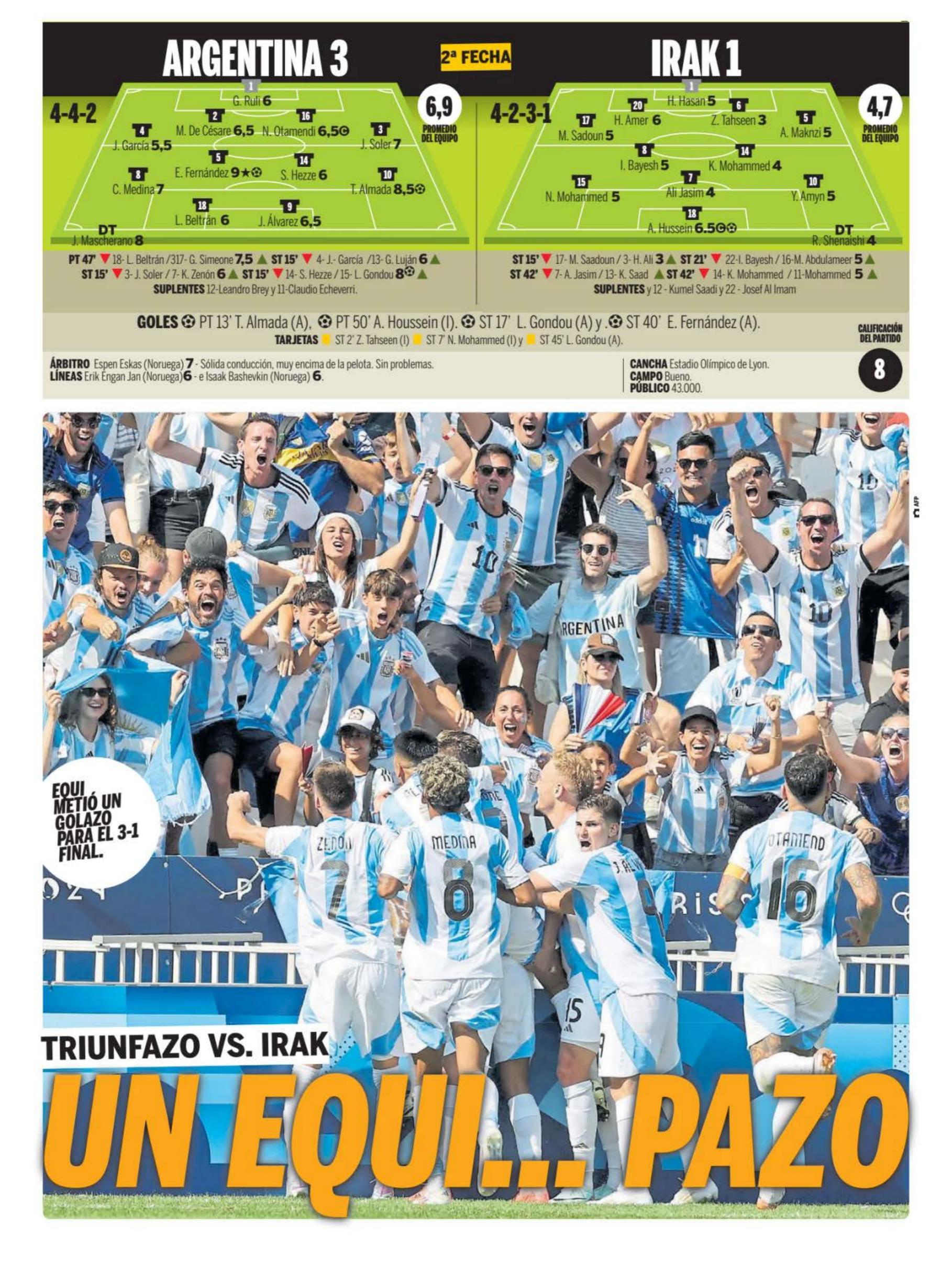



o será la Copa del Mundo. No será la Copa América. Pero los Juegos Olímpicos también tienen ese condimento que nos hace gritarle al televisor un sábado a las 10 de la mañana. Es parte de nuestra idiosincrasia, de nuestra forma de vivir. Y es justamente ese fuego sagrado, ese amor propio tan característico del Río de la Plata, el que mantiene viva la ilusión del oro de esta Selección Argentina. Después del papelón con Marruecos, el conjunto de Javier Mascherano se repuso, fue de menos a más y superó 3-1 a Irak para no soltar el sue-

Los 40' iniciales fueron un dominio total de Argentina, frente a un Irak que decidió esperar con las líneas bien juntas en la mitad del campo. Y la Selección fue construyendo a partir de una salida limpia, el buen

ño olímpico.

La Selección dejó atrás la pálida imagen del debut, y de la mano del volante de Boca y los cambios de Mascherano dio una exhibición en el segundo tiempo.

#### **GRUPO B** POSICIONES Pts. PJ PG PE PP Gf Gc Equipo 1 0 1 4 3 1 Argentina 3 1 1 0 1 3 3 2 Ucrania 3 Marruecos 3 1 1 0 1 3 3 3 1 1 0 1 3 4 4 Irak

#### PRÓXIMOS PARTIDOS

Clasifica a cuartos de final

| TV Ucrania vs. Argentina | 30/7 12 hs |
|--------------------------|------------|
| TV Marruecos vs. Irak    | 30/7 12 hs |

manejo de pelota de sus volantes y una presión intensa y efectiva sobre la pérdida de la pelota. Fue la constante intervención de los laterales volcados al ataque (sobre todo Soler) la que le dio la posibilidad a Julián, Beltrán o Thiago de tener un segundo más para decidir. Y terminaron siendo justamente estos intérpretes los que intervinieron para romper el cero, tras un zapatazo fenomenal del 10 de la Selección.

Para la mala fortuna del equipo, una serie de situaciones cortó con el viento en popa. Las intervenciones médicas sobre un Beltrán afectado en la zona lumbar y más interrupciones por infracciones de los futbolistas de Irak le bajaron el ritmo a una Argentina que pudo ampliar la diferencia en varias ocasiones. Y en el ocaso de la primera mitad, Irak encontró el empate por obra y gracia de su goleador, Aymen Hussein.

A Mascherano se lo ha machacado en exceso durante su paso por la Sub 20 y la Sub 23. Pero, en esta oportunidad, es pertinente reconocer que el DT tuvo una lectura perfecta para hacer los cambios y romper el 1-1 que poco le servía a la

Selección. Ya con el ingreso de Giuliano Simeone se pudo ver la intención de cambiar el esquema, pero fueron los de Kevin Zenón, Luciano Gondou y Gonzalo Luján los que consolidaron el 3-2-4-1 (4-4-2 en repliegue).

Con esta disposición, Argentina consiguió mejorar en todos los aspectos del juego e imponerse con autoridad. La presencia de Zenón y Giuliano en las bandas amenazó constantemente a la defensa de Irak. Gondou jugó de Gondou y Julián jugó de Julián. Y el volumen de futTODO SUYO Porcentaje de posesión Argentina fue claro dominador del balón y del terreno. En

MUCHAS VECES CRITICADO, EL DT SE ANOTÓ UN POROTO.

el ST fue más

claro.

bolistas en zonas altas le permitió a la Seleccion presión con efectividad.

Con estas ideas, Argentina construyó su primer triunfo en París 2024. En la

primera que tuvo, el centrodelantero de Argentinos la mandó a guardar, ganando en las alturas sobre el segundo palo tras un centro quirúrgico de Zenón. Y, para coronar la buena performance en Lyon, Equi Fernández culminó con una definición excelsa una jugada que incluyó una pelota al espacio de Julián, un desborde en velocidad de Giuliano y un taco genial de Thiago. Golazo.

Pero no hay que dormirse en los laureles. La victoria ante Irak es un paso trascendental, claro. Por dos motivos. Por la valentía que tuvo la Selección para hacer su juego ante una situa-

> ción adversa como la de verse con un pie afuera de los Juegos Olímpicos. Y por levantar considerablemente su rendimiento, luego de una presentación ante Marruecos en la que se vio la sombra de lo que prometía este equipo. El próximo paso será Ucrania (sorprendió 2-1 a Marruecos). Y será tan importante conseguir otra victoria como consolidar

esta performance espectacular. Así, y solo así, Argentina será la Argentina que todos esperábamos. La que apareció en Lyon, la que así merece medalla.



## SIEMPRE GOLDOU

Gondou volvió a salvar a la Selección con un gol clave y alimentó sus números top. "Soñé con estar acá", dijo.

Como aquellos medicamentos cuyo prospecto indica que son de rápida acción, Luciano Gondou alivió los síntomas de nerviosismo en cuestión de segundos y le devolvió la sensación de alivio a la Selección. El cronómetro marcaba 59:07 cuando pisó el campo y a los 61:40 su imagen lo encontró feste-

jando el necesario 2-1 ante Irak. No será el máximo goleador del mundo en el año como el iraquí Ayman Hussein, pero con su misma altura (1,90 metro) y fórmula, fue una vez más al rescate del equipo y metió el cabezazo que encaminó el triunfo y que alimentó una marca top.

Si la Albiceleste está en París es por el delantero nacido en Rufino. Y si ahora quedó a un paso de los cuartos de final es también por él. En aquel inolvidable y sufrido clásico vs, Brasil con la Sub 23, la clasificación llegó fue tras un centro preciso del Colo Barco a los 77'. Esta vez. su asistidor fue Kevin Zenón, lo que permitió encaminar el triunfo.

"Me dijo que la primera que agarraba me la tiraba a la cabeza", confesó el atacante de Argentinos de 23 años, que mientras admitió que "desde chiquito soñé con estar acá", ratificó que es garantía de gol: acumula cinco gritos en apenas 310' con la Sub 23, lo que al agarrar la calculadora muestra que convierte uno cada 62'.

Al margen de esas cifras, en el cuerpo técnico saben que Gondou entra y cumple. Porque además del gol, fue picante, le cambió la cara al ataque al equipo con la capacidad de acoplarse al juego colectivo a pesar de su contextura física, tuvo chances de ampliar su score y hasta colaboró en el retroceso. Sí, Mascherano lo tiene bien claro: cuando lo necesite, "Goldou" estará listo para ir al rescate.



EL GOLEADOR DE ARGENTINOS Y UN FESTEJO INOLVIDABLE.





#### TT G. Rulli 6

Intervino con algunos cortes importantes fuera del área. Se mostró seguro y no tuvo responsabilidad en el gol de Irak.

#### **1** J. García **5,5**

No se atacó por su lado, pero no tuvo problemas para hacerse cargo de la pelota. Le dio espacio al extremo de Irak para el centro del 1-1. Salió ST.

#### 12 M. Di Césare 6,5

Atento para recuperar la pelota en transición defensiva. Impreciso en algunas salidas. Se sintió mucho más seguro de líbero en la línea de tres del complemento.

#### 16 N. Otamendi 6,5 @

Se nota el peso que tiene como líder. Impreciso en el comienzo. Con el correr de los minutos fue ganando confianza. Perdió con Hussein en el gol de Irak, pero se redimió con un bloqueo bárbaro en lo que pudo ser el 2-2 de Irak.

#### 3 J. Soler 7 V

Se proyectó con criterio por la banda izquierda. Metió el buen centro que culminó en el 1-0 de Thiago. Tuvo determinación para encarar en el mano a mano y ganarle a su marcador.

#### 8 C. Medina 7

Tuvo mucha libertad de acción y supo interpretar los espacios para generar superioridad numérica. Con los cambios del ST, dio una mano a Equi en el eje.

#### 14 S. Hezze 6 V

Pillo para recuperar la pelota en la presión tras pérdida, pero no tuvo tanto peso en el manejo de la pelota. Cuando Mascherano decidió mover fichas, tuvo que salir.

#### 5 E. Fernández 9 ⊕★

Siempre a su tiempo, pero con el ritmo justo. Criterioso, elegante. Algunos cortes importantes en 3/4 rival. Coronó su tremenda actuación con el golazo del 3-1.

#### 10 T. Almada 8,5 ⊙▼

El 10 que todos queríamos ver. Fue creciendo y creciendo, leyendo el partido y los espacios a la espalda de los volantes. Guapo, gambeteador, tocando y yendo a buscar. De volea, clavó el 1-0 que encaminó la victoria de la Selección.

#### 18 L. Beltrán 6 V

Sacrificio enorme, antes y después de su lesión. Le tocó tirarse atrás y asociarse con sus compañeros. Tuvo que salir en el descanso por un dolor en la zona lumbar.

#### 9 J. Álvarez **6,5**

Esta vez, sirvió como el delantero de referencia, sin compromiso en la construcción. Ya con Gondou, fue perdiendo peso en los ataques, pero fue vital para mantener la presión intensa.

#### TG. Simeone 7,5

Ingresó para servir como extremo por la derecha. Fue paciente para esperar su momento y ser peligroso con diagonales.

#### 7 K. Zenón 7 4

Entró para ser carrilero izquierdo y tiró el centro para el 2-1. Estuvo muy punzante por la banda y no sufrió cuando le tocó defender.

#### TET L. Gondou 8 4 3

En la primera que tuvo, mojó. Supo ser la referencia que el equipo necesitaba para jugar en largo. Pide titularidad...

#### TET G. Luján 6 A

Firme. Ofició de stopper derecho, con el equipo volcado en ataque.

#### To B. Amione -

Pocos minutos. Entró como lateral zurdo.

#### DT J. Mascherano 8

Tuvo una visión muy acertada del partido, con el doble cinco para manejar la pelota y, sobre todo, con los ingresos de Simeone, Zenón y Gondou, cambiando a un 3-2-4-1.

# AES UN MASCHERANO DESAHOGO GRANDE

HÉCTOR SALERNO h s a l e r n o @ ole.com.ar

s la suerte de contar con jugadores de calidad. Soy un privilegiado. Sacás uno, ponés otro y hasta mejorás el equipo...". Los cambios de Javier Mascherano fueron determinantes y funcionaron de inmediato, sobre todo los de Gondou -un gol- y Zenón -dos asistencias-, pero el DT eligió correrse del centro de la escena y darle todo el mérito al plantel. Es que la Selección Argentina dio una muestra de reacción después de la sorpresiva caída (con bochorno incluido) en el debut ante Marruecos y para el Jefecito fueron más que tres puntos para acercarse a los cuartos de final.

"Era un partido difícil ante una selección físicamente muy fuerte. A esta altura, cuando sólo te sirve ganar, es un desahogo muy grande", expresó en charla con TyC Sports, con un semblante diferente al de hace unos días, con una sonrisa

El Jefecito metió cambios ganadores para sacar adelante un partido chivo, pero se corrió del centro de la escena y destacó a sus "jugadores de calidad". Feliz por el segundo tiempo, ya piensa en Ucrania para poder clasificar a cuartos.

por el segundo tiempo que hizo la Albiceleste: "Nos soltamos. Encontramos juegos interno y terminar por afuera, que era lo que nos venía costando".

Además de la presión por tener que ganar para llegar bien posicionado a la última fecha vs. Ucrania, no fue fácil para Argentina sacar adelante un encuentro que se jugó a pleno sol, con mucho calor y un césped seco que complicó el juego. Sin embargo, a pesar de ese inesperado 1-1 que llegó tras una jugada aislada de Irak, entró Gondou para encimar

el triunfo: "Lucho es parte de todo nuestro proceso. Y como siempre le digo. Es difícil convencer a un jugador cuando no le das demasiados minutos, pero en la Selección es importante y la calidad y no la cantidad".

Y a la espera de saber si podrá contar con Beltrán el martes (salió por un golpe en la zona lumbar) y destacando que Equi Fernández es "especial y fundamental", el objetivo es claro. "No estamos como para poder elegir si llegamos a cuartos. Hay que ir por otra victoria y la clasificación".



EL DT VIVIÓ EL PARTIDO CON MUCHA INTENSIDAD TRAS UN DEBUT ADVERSO. ESTA VEZ, FESTEJÓ.

### A GANAR Y ¿FRANCIA?

Con el triunfo de Ucrania, el grupo quedó apretado. Argentina depende de sí misma...

En claro triunfo de Argentina ante Irak y la victoria agónica de Ucrania ante Marruecos por 2-1 con un jugador menosdejó el grupo B en un infartante final, con los cuatro equipos con tres puntos, aunque el conjunto de Javier Mascherano está puntero por diferencia de gol (+1) y depende de sí mismo para clasificar: con una victoria ante los europeos (0) y hasta con un empate se meterá en la próxima ronda, sin tener la necesidad de mirar lo que pase entre lrak (-1) y Marruecos (0).

Ahora bien, si se clasi-

fica podría cruzarse con Francia, a esta altura un clásico en todos los deportes. Según los cruces que ya están estipulados, el 1º del grupo B de Argentina se cruzará con el 2º de la zona A de Francia, mientras que el 2º del B irá con el 1º del A. Así que habrá duelo en la medida que no terminen los dos en la misma posición.

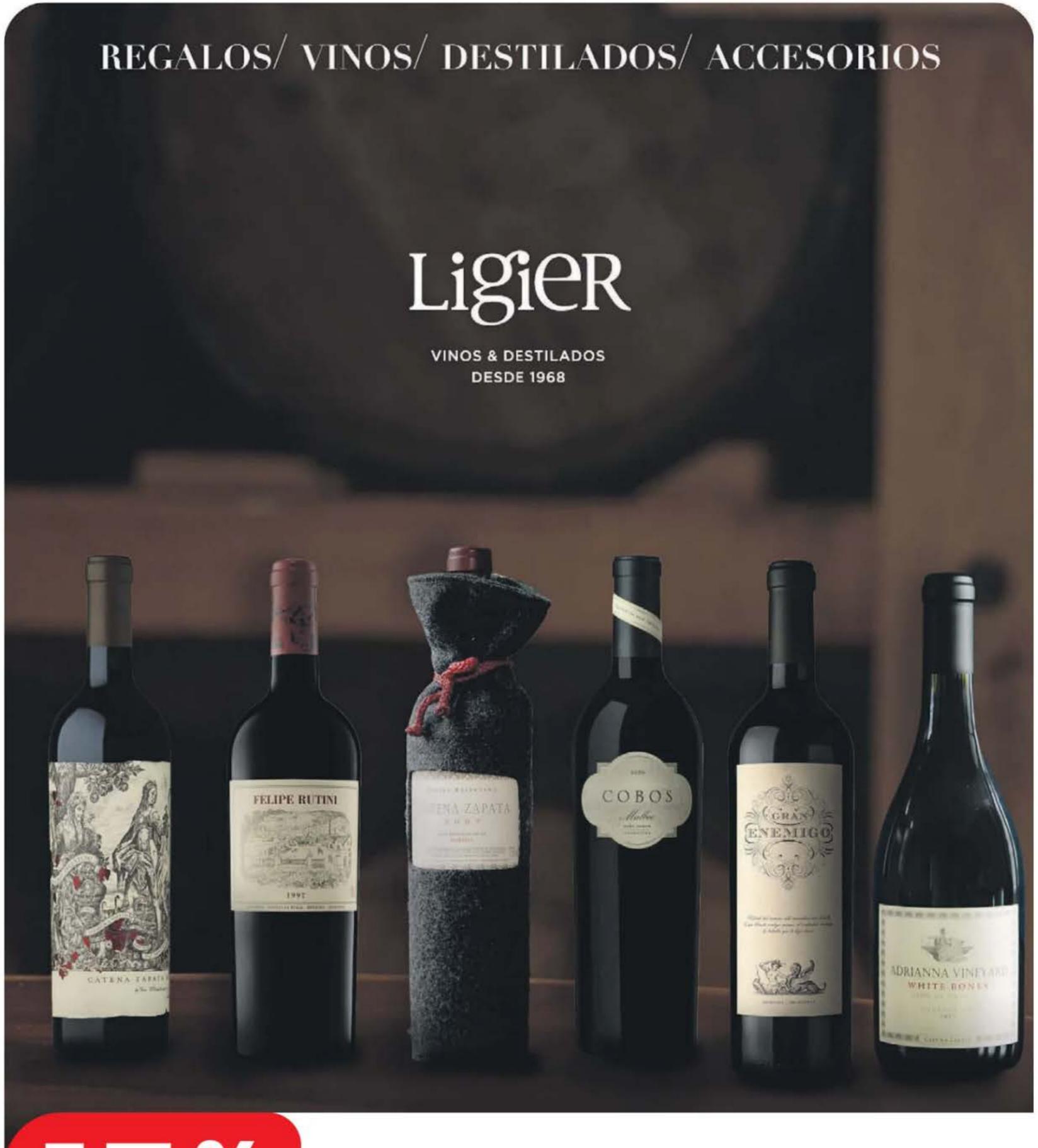

## **ACUMULABLE A PROMOCIONES**

Válido en sucursales y tienda online.

AHORRÁ MÁS QUE NUNCA

PEDÍ TU TARJETA EN 365.COM.AR | 0810.333.0365 | 📵 🕧 🔉









CON OTRAS PROMOCIONES, BENEFICIOS Y/O DESCUENTOS. PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOCALIDADES HABILITADAS PARA LA SUSCRIPCIÓN, BENEFICIOS, TÉRMINOS Y CONDICIONES, LOCALES ADHERIDOS VER EN WWW.365.COM.AR/REGLAMENTO O LLAMÁ AL 0810.333.0365. ARTE GRÁFICO EDITORIAL ARGENTINO S.A., CUIT 30-50012415-2, PIEDRAS 1743, CP 1140, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.BEBER CON MODERACIÓN, PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE 18 AÑOS.

**SERGIO STUART** sstuart@ole.com.ar

as Leonas vencieron por 4-1 a Estados Unidos en el estadio Yves-du-Manoir, en su debut en los Juegos Olímpicos de París 2024. Resultó un triunfo contundente para las dirigidas por Fernando Ferrara - en el generalmente complicado debut de torneo para cualquier equipo- que arrancaron con el pie derecho en esta cita.

No tuvieron muchas dificultades las argentinas para vencer a las estadounidenses, si bien les costó un cuarto abrir el marcador. Un corner corto casi las acerca al gol en el primer chico, pero no fue hasta el segundo donde quebraron la igualdad gracias a las anotaciones de Rocío Sánchez Moccia C -le llegó el centro de la derecha y la mandó a guardar desde el punto del penal- y Agustina Gorzelany, toda una especialidad de la casa, en el corner corto.

Estados Unidos descontó con un gol de Ashley Sessa en el arranque del tercer cuarto, pero sobre el final de este Julieta Jankunas, de media vuelta, volvió a estirar la diferencia a favor de Las Leonas. En el último período, por una tarjeta verde a Sánchez Moccia y amari-Ilas a Valentina Raposo y Victoria Sauze, Argentina llegó a estar un minuto sin las tres jugadoras y otros Aunque los debuts generalmente suelen ser complicados, Las Leonas lo transformaron en una contundente victoria por 4-1 ante Estados Unidos. Mañana vuelven a jugar, vs. Sudáfrica.



DOBLE FESTEJO PARA ZOE DÍAZ, QUIEN DEBUTÓ EN LA SELECCIÓN Y ANOTÓ UN GOL, EL DEL CIERRE.

cuatro sin dos de ellas, pero ni siquiera eso bastó para que las norteamericanas pusieran en peligro a las albicelestes. Para cerrar la cuenta, y en su debut, Zoe Díaz bajó la persiana.

"Estamos bien, siempre ganar en un debut olímpico es importante, te da esa confianza, esa seguridad, y más como lo hizo el equi-

po, no es fácil. Hay que sacarse esos nervios de encima, así que estamos muy contentas con lo que logramos, paso a paso, partido a partido y veremos lo que viene", analizó la capitana y también abanderada de la delegación, Rocío Sánchez Moccia.

El próximo partido de la Selección es mañana ante Sudáfrica, que hoy debuta ante Australia; completa el Grupo B el encuentro Gran Bretaña vs. España.

Por otro lado, en el Grupo A, Países Bajos, ganador del oro en la última edición (a Las Leonas) y en el Mundial, venció a Francia por 6-2. Allí restan por jugar hoy: Bélgica frente a China y Alemania contra Japón.

#### LOS LEONES

## Nunca más con Australia

Los Leones, que en 34 partidos apenas vencieron en seis a los aussies, cayeron con ellos en el debut.

otro seleccionado del hockey sobre césped no pudo rugir. Los Leones chocaron en su debut frente a Australia, vigente subcampeón olímpico y su bestia

negra (6-5-23 es el récord negativo), que rentabilizó el único gol que marcó con el tiempo cumplido antes del descanso largo y se llevó una victoria por 1-0.

El equipo que dirige Mariano Ronconi pudo empatar a 45 segundos del final con un corner corto, pero el envío de Tomás Domene se topó con el guante de Andrew Charter y la defensa australiana. El próximo rival será la India, mañana.

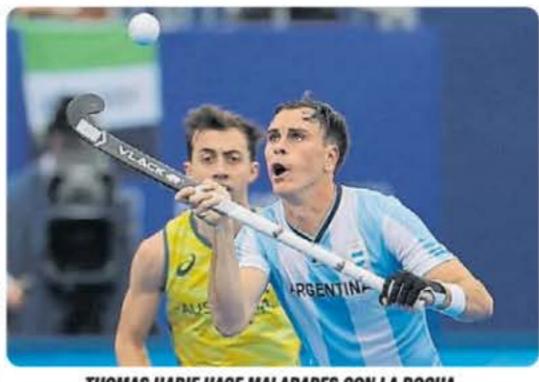

THOMAS HABIF HACE MALABARES CON LA BOCHA.

#### RUGBY

## El siete cerró 7°

Los Pumas 7's, de candidatos al oro, fueron séptimos. Revol se retira y contó que será papá.

os Pumas 7's terminaron su participación en París. El equipo venció 19-0 a Estados Unidos y finalizó en el séptimo lugar. Aunque claro, el choque ante los norteamericanos era tan solo un cierre de una competencia que, en la previa, pintaba para más a partir de que la Selección fue la mejor del año de la disciplina.

Los Pumas 7's debieron jugar por esa instancia luego de caer en el primer partido de la jornada ante Nueva Zelanda, por 17-12, en el alargue por muerte súbita.

Este torneo significó la despedida del cordobés Gastón Revol, de 37 años, quien hasta sorprendió -y lo sorprendieron antes- con la noticia de que va a ser papá, informada por su pareja previo al partido.

En tanto, liderados por Antoine Dupont, mejor jugador del rugby mundo de rugby de XV, que bajó al seven especialmente por los Juegos, Francia aplastó 28-7 a Fiji, oro en las otras dos citas que involucró al seven, Río 2016 y Tokio 2020. Es la primera vez que los fijianos pierden un partido olímpico después de las 17 victorias anteriores.



GASTÓN REVOL DEJA A LOS 37... ¿Y SE SUMA AL CUERPO TÉCNICO?

# NOTIOLÍMPICO

#### **ESGRIMA**

**BIEN POR DI TELLA** En sable, Pascual Di Tella venció al francés François Caupor 15-13 pero en 32avos le tocó el primer preclaificado, el egipcio Ziad Elsiss, y perdió 15-11 tras estar 11-11.

#### TIRO

CON PUNTERÍA

El binomio Fernanda Russo y Julián Gutiérrez resultó 19° en la prueba mixta del rifle de aire 10 metros.

#### NATACIÓN

**DEBUT PRECOZ** 

Con solo 16 años y siendo la más joven de la delegación, Agistina Hein marcó 4m14s24 en los 400 metros libre y terminó 18º en la general.

#### OTRA VEZ, DRESSEL

El estadounidense Caeleb Dressel ganó su octavo oro olímpico al integrar la posta 4x100 de su país que se quedo con el primer puesto de la prueba. El nadador, que se había retirado tras Tokio 2020 y luego sufrió episodios depresivos, festejó con su mujer y su bebé de 5 meses.



Caeleb Dressel Ganó su 8º oro olímpico.

#### BOXEO MURIÓ UN DT

Lionel Elika Fatupaito, de 60 años, falleció como consecuencia de un ataque cardíaco mientras descansaba en su habitación de la Villa Olímpica. Según se informó, cuando se percataron de la situación, sus pupilos de Samoa alertaron a los médicos, que acudieron, pero no pudieron salvarle la vida.

### TENIS

## Rafael fatal

El dúo de Nadal y Carlos Alcaraz derrotó en sets corridos a Andrés Molteni y Máximo González.



EL FESTEJO DE LA DUPLA ESPAÑOLA TRAS LA VICTORIA.

**FABRIZIO SILVA** f s i I v a @ ole.com.ar

a jerarquía pesó por sobre la especialización. De un lado hubo dos matadores como lo son Rafael Nadal, cuya calidad permanece intacta pese al transcurrir de los años, y Carlos Alcaraz, quien metió un doblete triunfal en Roland Garros

y Wimbledon -poco más que agregar-. Del otro, un dúo argentino que no cuenta con los mismos laureles que ellos, pero que está más acostumbrado a jugar unido: el de Andrés Molteni y Máximo González. En esa lucha linda, con pros y contras en cada bando, el ganador fue España tras un 7-6 (4) y 6-4 luego de 1h49m.

Por esta derrota, las únicas dos duplas albicelestes

#### Un buen arrangue

Los primeros preclasificados en singles, Novak Djokovic y Carlos Alcaraz, ganaron en sus debuts: el serbio, 6-0 y 6-1 vs. Matthew Ebden, y el español, 6-3 y 6-1 frente a Hady Habib.

en carrera son las de Francísco Cerúndolo y Tomás Etcheverry y, en el campo femenino, Nadia Podoroska y María Lourdes Carlé. Una que debería haber jugado ayer, pero no pudo...

Debido a la lluvia, 38 partidos debieron ser suspendidos en la capital francesas. Entre esos, el de Navone contra Borges, el de la Peke frente a Parry y el de Nadia y Carlé vs. Maria y Korpatsch.

## ATP DE UMAG

# ga copado

Francisco Cerúndolo venció a Lorenzo Musetti y se consagró en Croacia. Hoy debuta en JJ.00.



EL PORTEÑO REMONTÓ, AGUANTÓ Y GANÓ EN UN TIE-BREAK DECISIVO.

**FABRIZIO SILVA** fsilva@ole.com.ar

rancisco Cerúndolo (37°) se está acostumbrando al sabor de la gloria. No es fácil conseguirla, porque hay muchas figuras establecidas y otras emergiendo en el circuito ATP, pero él es uno de esos pezzutis que están para pelearle de igual

a igual a cualquiera. Este sábado, en la final del ATP 250 de Umag, volvió a probarlo: después de haber empezado perdiendo, venció al italiano Lorenzo Musetti (17°) por 2-6, 6-4 y 7-6 (5) luego de 3h01m. Fue su tercera corona tras las de Bastad (2022) y Eastbourne (2023), le valió para meter un salto gigantesco en el ranking (pasará de 37° a 26°) y ya mismo debe cambiar el chip No hay descanso

Hoy, no antes de las 11.30, Cerúndolo se estrenará en Paris 2024 vs. el chileno Tomás Barrios Vera (163°). "Estoy muy cansado. Va a ser dificil, pero tengo muchas ganas", dijo el flamente campeón.

para los Juegos Olímpicos de París 2024 (ver No hay descanso).

"Fue una gran batalla. Al inicio no sabía qué hacer, me faltó agresividad y le dejé jugar muy cómodo. Hasta llegó a sacar para partido, pero pude remontar, luchar hasta el final y llevarme la victoria. El último mes, Musetti fue uno de los que mejor jugaron", fue la palabra de un Cerúndolo.

#### **AGENDA**

## Quiénes salen?

Es un día cargado de tenis, judo, tiro y deportes acuáticos.

omenzó un domingo agitado para la delegación, y una de las principales atracciones es el tenis.

En el singles masculino, a las 7 jugará Tomás Etcheverry (35°) vs. el brasileño Thiago Seyboth Wild (72°); alrededor de las 10, Mariano Navone (36°) vs. el portugués Nuno Borges (42°), y no antes de las 11.30, Sebastián Báez (18°) vs. el brasileño Thiago Monteiro (79°) y Francisco Cerúndolo (37°) vs. el chileno Tomás Barrios Vera (163°).

En el femenino, a las 7 jugará María Lourdes Carlé (89a) vs. la alemana Tatjana Maria (59a) y a eso de las 10, Nadia Podoroska (85ª) vs. la gala Diane Parry (52a).

La acción se largaba a las 4.15 con la participación de Fernanda Russo, por la cla-

sificación de rifle de aire 10 metros, y seguía a las 5 con Sofía Fiora, por la primera ronda de -52kg en judo; a las 6, con Ulises Saravia (100 metros espalda) y Macarena Ceballos (100 metros pecho); a las 6.15, con Julián Gutiérrez por la clasificación de rifle de aire 10 metros, y a las 6.30 con Evelyn Silvestro y Sonia Baluzzo (doble scull ligero). Desde las 7, Alejandro Colombo y Pedro Dickson se iniciarán por las series de doble scull ligero y a las 7.13 y 8.43, respectivamente, Chiara Ferreti y Francisco Saubidet harán lo propio en windsurf.



BÁEZ ES EL MEJOR RANKEADO.

#### HANDBALL

#### Vendió cara la derrota

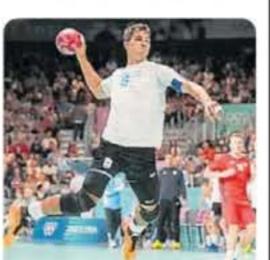

**FUE 36-31 PARA NORUEGA.** 

asó el debut de Los Gladiadores en los Juegos Olímpicos de París 2024 y fue con derrota ante Noruega. una de las potencias de este deporte, por 36-31. Si bien el equipo presentó batalla y hasta por momentos se le animó a su rival, la realidad es que el resultado nunca estuvo en peligro para los europeos.

El próximo compromiso de los dirigidos por Guillermo Milano será enfrentando a Hungría, mañana a partir de las 16.

#### AUTOMOVILISMO

ax Verstappen (Red Bull) hizo la pole para el GP de Bélgica, pero no largará adelante: por un cambio de motor, el quinto en la temporada (el reglamento indica que se puede hacer un máximo de cuatro en un año), lo penalizaron con diez posiciones.

De este modo, el que comandará la grilla en la carrera de hoy a las 10 (Disney+) será Charles Leclerc (Ferrari), seguido por Sergio Pérez (Red Bull) y Lewis

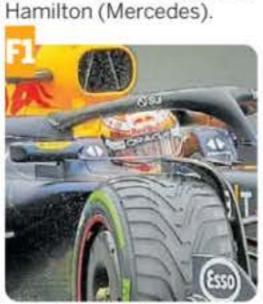

VERSTAPPEN HIZO LA POLE.

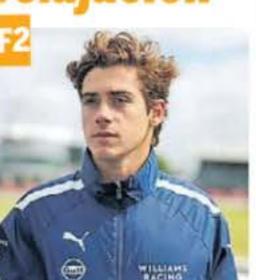

COLAPINTO QUEDÓ 8°.

a Fórmula 2 vivió una jornada atípica en Spa Francorchamps, con una carrera sprint que fue suspendida por una Iluvia torrencial, postergada y retomada unas horas después. En ese reinicio de la actividad, que fue de tan solo algunas vueltas (el evento se frenó con una bandera roja y fue concluido a la mitad), Franco Colapinto no la pasó bien: terminó 8°, luego de haber largado en la 4ª posición. A las 5, el pilarense de 21 años aceleraba en la carrera feature.

#### Un Desafío apasionante

n la novena fecha del TC, en El Villicum, los más rápidos del sábado fueron Juan Bautista De Benedictis y Julián Santero en los entrenamientos 1 y 2, respectivamente. Hoy, en el marco del Desafío de las Estrellas. se correrá solamente la final (sin series).

A las 12.30 (DeporTV y Fox Sports) se iniciará esta carrera que será a 35 vueltas u 80 minutos y contará con dos paradas obligatorias. El que largará primero es Christian Ledesma.



LEDESMA ES EL POLEMAN.

## P10 SAN LORENZO 1 WS. NEWELL'S 1

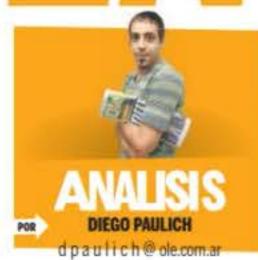

n cualquier otro contexto, no sería positivo un empate de local, pero en este fue un premiazo para todo San Lorenzo. Sí, para el equipo, para los jugadores de un plantel que cada vez tiene menos recambio mientras los refuerzos sigan sin poder jugar, para Seba Blanco, que venía jugando poco y nada y fue el héroe; y más que nada para Leandro Romagnoli, que se la jugó y rescató un punto cuando parecía que todo estaba perdido.

San Lorenzo no jugó bien. Arrancó dormido, Newell's lo acorraló contra su arco gran parte del primer tiempo y en menos de cinco mi-

San Lorenzo arrancó perdiendo antes de los 5' pero reaccionó a tiempo: el Pipi se la jugó con los cambios y Blanco, que viene jugando poco, lo empató. Pura actitud...

nutos se puso arriba. Se adueñó de la pelota y ni se la dejó tocar para cuidar el 1-0 lejos de Macagno.

El equipo local tardó en reaccionar. En la primera mitad apenas tuvo un disparo lejano de Barrios y un córner de Leguizamón que casi se mete olímpico. Pero Romagnoli hizo su jugada y apostó fuerte...

Para el inicio del comple-

mente mandó a la cancha al colombiano Herazo en lugar de Barrios, buscando ser un equipo sin tanta conducción pero vertiginoso por las bandas, con dos pesos pesados en el área rival.

Le funcionó. El Ciclón salió con otro ímpetu, aunque no tuvo un despliegue futbolístico para destacar, sí mostró entrega y sacrificio. Lo fue a buscar y Macagno

tuvo que embarrarse con un potente zurdazo que le desvió a Leguizamón y un remate exquisito de Braida ya con el juego empatado.

Newell's se fue replegando y casi que no generó situaciones de peligro. El Pipi volvió a mover fichas: sacó a Remedi y metió a Seba Blanco. Quizá el jugador de más jerarquía del plantel pero que solo jugó un puñadito de minutos desde que volvió. Un rato después, subió a Braida al medio y armó el fondo con línea de tres...

Y de tanto ir, llegó el premio. Romaña se proyectó a lo Cafú, armó un jugadón y Blanco, que se había metido al área a los empujones, terminó definiendo desde el piso ante la floja reacción de Macagno. El equipo dio una muestra de carácter. dejó atrás las bajas y, con los refuerzos en la platea, le hizo frente a los problemas institucionales y financieros. Un cheque en Blanco...



VOLVIÓ SEBA

#### LE COSTÓ LA ESPERA

Desde que volvió de la MLS, a Blanco no le había tocado jugar demasiado: sumó menos de 70 minutos entrando en cuatro partidos. Ayer, el Pipi le dio 20, se vistió de conductor del equipo y marcó el empate agónico.

#### "FUE EL PEOR PARTIDO **DESDE QUE ESTAMOS**"

Romagnoli hizo una fuerte autocrítica tras el empate 1-1.

El Ciclón venía de un buen partido en La Plata, pero ayer ante Newell's el rendimiento mermó y Romagnoli se hizo cargo de eso. "El resultado fue justo porque ellos en el primer tiempo fueron mejores y nosotros estuvimos mejor en el segun-

do, hasta lo pudimos haber ganado. Pero no me gustó el partido nuestro, no fue bueno. Fue el peor partido desde que estamos nosotros" reconoció en conferencia de prensa tras el 1-1. Además, se refirió a la inhibición que aún no se pudo levantar: "Competimos con lo que tenemos. Los refuerzos hacen falta".



#### SAN LORENZO 1 NEWELL'S

GOLES @PT 4' J. Ramírez (N). @ST 35' S. Blanco (SL)

TARJETAS PT 30' S. Salcedo (N), 41' N. Arias (SL) y 45° A. Martino (N). ST ° 33 G. Carabajal (N). ■ No

| ™F. Altamirano  | 5   | "E3" R. Macagno   | 5   |
|-----------------|-----|-------------------|-----|
| N. Arias        | 6,5 | TLT A. Méndez     | 5   |
| TT J. Romaña★   | 7   | 電G. Velázquez     | 5,5 |
| 22 G. Campi     | 6   | TS S. Salcedo     | 5   |
| M. Braida       | 6   | A. Martino        | 5,5 |
| E. Remedi       | 5,5 | 125 J. Méndez     | 5,5 |
| TE. Irala       | 5,5 | 22 J. Fernández   | 5   |
| 1. Leguizamón   | 6,5 | TF. Cardozo       | 6   |
| 22 A. Cuello    | 4,5 | TE. Banega 😉      | 5,5 |
| TO N. Barrios   | 4   | ** F. González    | 6   |
| 19 C. Tarragona | 4   | J. Ramírez      ⊕ | 6,5 |
| TL. Romagnoli   | 7   | ■S. Méndez        | 6   |

CAMBIOS SL ST 27-D. Herazo (5,5) X Barrios, 25' 29-S. Blanco (7) X Remedi y 33° 36-D. Herrera X Arias. SUP 25-G. Gómez, 6-C Sánchez, 50-F. Perruzzi, 20-T. Porra, 32-I. Tapia, 34-T. Medina y 7-E. Cerutti. CAMBIOS NOB PT 27 4-A. Schott (5,5) X A. Méndez. ST 14' 41-T. Pérez (5) X Banega y 17-G. Carabajal (5,5) X J. Méndez, 35° 24-M. Silvetti X Ramírez y 16-B. Calderara X Martino. SUP 1-L. Hoyos, 21-L. Vangioni, 55-T. Jacob, 19-M. Miljevic, 36-E. Fernández, 27-J. Pérez Tica y 38-G. Chiaverano.

ARBITRO J. Baliño 6 LÍNEAS P. González 6 y H. Páez 6 VAR M. Vigliano. AVAR M. De Almeida. CANCHA San Lorenzo. CAMPO Bueno. **PÚBLICO** 30.000.

CALIFICACIÓN DEL PARTIDO 6

## ELMEDALLERO

MARADONA

**★JHOHAN ROMAÑA**★

SE MANDÓ EN EL FINAL Y ARMÓ LA JUGA-DA QUE TERMI-NÓ EN EL EM-PATE. CRACK.

CHENEMIGO

**★NAHUEL BARRIOS**★

EL PERRITO. COMO TODO EL CICLÓN, TUVO UN FLOJO PRIMER TIEMPO Y NO SALIÓ AL ST.





#### O HURACÁN R. CENTRAL

GOLES @PT 29' W. Mazzantti (H). TARJETAS PT 8' S. Ramírez (H), 20' D. Martínez (R), 16 R. Cabral (H). ■ No hubo.

| ■ J. Broun <b>Θ</b> | 6   | ■ H. Galíndez 😉      | 6 |
|---------------------|-----|----------------------|---|
| TD. Martínez        | 4   | TH. De la Fuente     | 6 |
| "21" J. Giménez     | 5   | 15°F. Pereyra        | 7 |
| M. Barbieri         | 4   | 137 L. Carrizo       | 7 |
| A. Rodríguez        | 4   | TET G. Benitez       | 6 |
| K. Ortiz            | 4,5 | 124 F. Fattori       | 8 |
| TH M. Martínez      | 6   | 20 R. Echeverría     | 7 |
| M. Lovera           | 4   | 15 W. Alarcón        | 7 |
| III I. Malcorra     | 4   | 10 W. Mazzantti ⊕★   | 8 |
| TE F. Lo Celso      | 5   | TT S. Ramírez        | 6 |
| TT A. Módica        | 6,5 | 16 R. Cabral         | 6 |
| Miguel Á. Russo     | 5   | Tur Frank D. Kudelka | 7 |

CAM (C) ST 0' 32-E. Coronel (5) X Martínez, 12' 22-L. Giaccone (6) X Lovera, 13-J. Campaz (5) X Lo Celso, 23' 25-E. Copetti (4) X Malcorra y 15-F. Mallo (4) X Barbieri. SUP 20-Werner, 36-Carnicero, 3-Sández, 5-Ibarra, 8-Gómez, 48-Cervera y 9-Ruben. CAM (H) ST 20' 8-H. Fértoli X Cabral (5), 18-L. Garate X Ramírez (5), 24' 43-E. Ramírez (5) X Mazzantti, 43' 25-C. Ibáñez X Benítez y 26-A. Toledo X Alarcón. SUP 32-Meza, 33-Burdisso, 31-Figueredo, 4-L. Souto, 22-Siles, 21-Watson y 11-Alfonso.

**ARBITRO** Pablo Echavarría 7 LÍNEAS J. Castelli 6 y M. Sánchez 6 VAR Darío Herrera. AVAR Juan del Fueyo. CANCHA Rosario Central. CAMPO Bueno. **PUBLICO 41.000.** 

CALIFICACIÓN **DEL PARTIDO** 

## MARADONA

**★WALTER MAZZANTTI★** 

FATTORI FUE CLAVE, PERO **EL DELANTERO** MARCO EL GOL PARA MANTE-NER LA CIMA.

CHENEMIGO

**★IGNACIO MALCORRA**★

UNO DE LOS DE MÁS EXPERIEN-CIA, NO MARCÓ LA DIFERENCIA. Y ESO CENTRAL LO SINTIÓ MUCHO.



omo el globo que se llevó todos los flashes en la apertura de los JJ.00. en París. Así, pero en este caso en Rosario: Huracán voló altísimo, jugó un PT en un nivel tremendo, le ganó muy bien a Central con el gol de Mazzantti y no solamente mantuvo el invicto, sino que además sigue siendo el único puntero del campeonato. Gigante.

Fue mejor el equipo de Kudelka en el inicio. Le empezó a ganar el partido al Canalla desde la postura. Se plantó en mitad de cancha, con Fattori por detrás de los chilenos Alarcón y Echeverría. Y en modo pul-

Huracán le ganó bien a Central en el Gigante y sigue siendo el único líder del torneo, además de estar invicto. Russo puso un 11 alternativo tras el pase en la Copa.

po: el Pelado no sólo fue clave en la recuperación y distribución del juego, sino que también terminó siendo clave en el 1-0: la armó él, tocó con Seba Ramírez, fue a buscar al fondo sobre la línea y tiró el centro atrás para que Mazzantti definiera de zurda. Allí la visita empezó a marcar la diferencia en el marcador que venía mostrando en el campo.

A Central le costó bastante desde el inicio porque no se halló en su propia casa. Se lo vio incómodo. Es cierto que Russo puso un equipo alternativo, con mayoría de suplentes. Se sintió la ausencia de los que habitualmente son titulares, esos mismos que en la semana empataron con Inter en Brasil y consiguieron la clasificación a los octavos de final de la Sudamericana (lo espera Fortaleza). Tanto que en el PT ni siguiera inquietaron el arco de Galíndez.

La segunda parte arrancó con todo. Para Huracán, claro: tuvo cuatro situaciones en apenas 5', pero ni Seba Ramírez (solo frente al arco y le ganó Broun) ni Echeverría (tapó el 1 el cabezazo) ni Mazzantti (la peor, con el arco solo la tiró afuera) ni Cabral (la pelota dio en el lateral del arco) pudieron aumentar en el marcador. Ahí creció un poco el Canalla, sobre todo por los cambios y porque levantó Módica. Pero hasta ahí, porque el Globo (que mereció más goles) lo aguantó muy bien con Pereyra y Carrizo en el fondo, con el buen trabajo de los mediocampistas y con una actitud de un equipo que entendió lo que se estaba jugando en Rosario. Nada menos que la punta del campeonato.

De vuelo bien alto.



#### HOMENAJE A RUSSO

Antes del partido, Rosario Central reconoció al DT por sus 300 partidos en el club (en cinco etapas). Se le obseguió una camiseta, que fue entregada por referentes históricos canallas, encabezados por el Negro Omar Palma.

#### "ESTE PRESENTE NO ES UNA CASUALIDAD"

Mazzantti, autor del gol, se ilusiona: "Hay que seguir así".

No falló. Walter Mazzantti aprovechó un centro de Fattori, se anticipó a Alan Rodríguez y le dio el triunfo al Globo con una precisa definición de zurda. su pierna inhábil. El extremo derecho de 27 años, que el sábado pasado quedó con la pierna maltre-

cha tras recibir un planchazo de Campi ante San Lorenzo, jugó un gran partido en Rosario. "Este presente no es una casualidad", dijo sobre el andar del Huracán líder. "Vamos laburando partido a partido y el equipo está muy bien", expresó. Y cerró: "Demostramos antes del parate y ahora que volvimos. Hay que seguir así".



I. Solo él puede transformar el desencanto en esperanza. La tristeza en alegría. La incertidumbre en certeza. Y él. siempre omnipresente en el universo riverplatense, empezó a dar vueltas casi obsesivamente en la cabeza de los hombres que toman las decisiones importantes en

El camino para el regreso de Marcelo Gallardo a River quedó allanado mediante contactos no formales y se espera que, a comienzos de esta semana, se haga el anuncio oficial. Y se iniciará el segundo ciclo del DT top.

El primer día de un ciclo eterno El 6 de junio de 2014, Gallardo era presentado en River. Su debut fue el 27/7: hace diez años y un día...



River desde la madrugada del jueves, cuando en la mesa chica de las decisiones entendieron que el ciclo Demichelis estaba cumplido, por más que para las estadísticas finalizará esta tarde.

Él. Marcelo Gallardo es el candidato unánime al que en las últimas horas convencieron para suceder a quien lo sucedió. Y eso acelera los corazones de todos, no solo de sionado mundo River.

soportar este temporal asumieron el reto de dar el paso y del otro lado, el del entrenador más ganador de la historia del club, les hicieron el guiño que faltaba.

Aunque alrededor del presidente Jorge Brito intentan mantener la corrección política y la prudencia en el manejo de los tiempos, el anuncio que conmoverá a los hinchas incluso que aquel



La Sudamericana que marcó tendencia En su primera Copa, River mostró un nivel de tensión y de juego representativos. Con él sacó a Boca en las semifinales.



La primera épica: la Libertadores 15 El River del Muñeco no la arrancó bien pero la definió con todo: ante Tigres, en Núñez, para seguir acrecentando su figura.

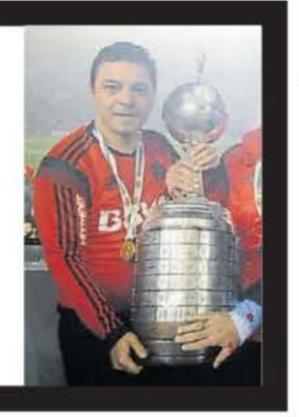

te la salida "consensuada" de Demichelis, los dirigentes ya sabían por interlocutores que, después de las vacacio-

nes forzadas que sucedieron a su paso en falso por el Al Ittihad, el personaje más influyente en la actualidad del club estaba predispuesto a volver a sentir el olor del césped. Y a última hora de anoche lo ratificaron.

Aún golpeado por el repentino fallecimiento de su histórico manager, Juan Luis Berros, y con la decisión de no moverse del país para

acompañar -junto a sus hermanas- a su papá, Máximo, en un delicado momento de salud, al Muñeco le picó el bichito de salir nuevamente al ruedo. Y una vez que le ofrezcan formalmente el desafío de intentar recomponer el vestuario con el objetivo de superar los siete partidos que

LA CD ESTÁ POR TENERLO.

tendrían como premio la quinta Copa Libertadores del club, quienes más lo conocen no dudan de que dará el sí.

Y lo hará, obviamente, recuperando las llaves del club,

transformándose otra vez en el CEO del fútbol y con la potestad para mover todas las fichas que considere nece-

sario mover. Una situación que, en efecto, desde la CD entendían que estaba implícita y el presidente acepta para que se concrete su desembarco.

Casi al mismo tiempo que Demichelis estaba reunido con el presidente en Núñez, Gallardo -todavía en recuperación de una artroscopia en un meniscoescuchaba en Mendoza el "ivolvé, Muñeeeeco!" que desesperadamente le gritó un hincha de River cuando estaba ingresando al Malvinas Argentinas para ver el triunfo de Independiente Rivadavia, donde juega su hijo Nahuel, contra el CAI.

Pero lo más importante,

acaso, sea que lo que va a escuchar esta tarde: el "Muñeeeco. Muñeeeco" atronará en el Monumental, ya no como grito de guerra sino como ruego/deseo/celebración. Porque el clamor de la tribuna será música para sus oidos. Y el preludio de una segunda parte que certificará que nunca estuvo más de cuatro años sin volver a su casa. Las horas por venir van a ser movilizadoras. A 18 días 🖁 de la definitoria serie con Talleres, el tiempo apremia. Por eso, la idea es que este lunes haya un anuncio interno en la reunión ordinaria de CD. Y que el martes, de no mediar imprevistos, se produzca la presentación oficial para hacerle público al mundo que empieza otra historia hermosísima. Una historia en lo que todos eligen creer.



EL MÁS GRANDE

#### HÉROE DE BRONCE

"Nací y moriré hincha de River", decía Gallardo el 27/5/23, el día en el que se inauguró su coloso de bronce. Una escultura de más de siete metros de altura y 6,5 toneladas y un controversial rasgo distintivo en la zona del pubis.

# **EL ELEGIDO** IA ETERNA

Sus últimos títulos, en 2021 El Muñeco completó su cosecha con la LPF -con Julián Álvarez y Enzo Fernández en modo MVP- y el Trofeo de Campeones.



La despedida del Monumental El 16 de octubre de 2022, todo Núñez se acongojó: Gallardo le decía adiós a River tras una derrota ante Rosario Central.



## ARABIA NO FUE SUYA

Gallardo viene de un ciclo irregular en Al-Ittihad, su único club desde su salida de River a fines de 2022.

¿Qué fue de la vida de Gallardo después de irse de River? El Muñeco demoró un poco en volver a agarrar un equipo: recién en noviembre de 2019 firmó su contrato con el Al-Ittihad de Arabia Saudita. Un club en el que recaló con grandes esperanzas -contaba en su plantilla con un ilustre como Karim Benzemá y N'Golo Kantéque no lograron trasladarse a los resultados: en 30 partidos al frente del cuadro aurinegro, Gallardo apenas rescató 14 victorias y tuvo 13 derrotas, además de tres empates. Una racha de seis derrotas en sus últimos diez encuentros -sumada a su distanciamiento con el delantero francés-terminaron marcando su salida. Y aunque después de esa experiencia su apellido sonó para dirigir al Milan, el Muñeco prefirió seguir desligado del fútbol. En River esperan que el regreso se produzca ahora...



Demichelis dejó de ser el entrenador de River: luego de reunirse con Brito, se decidió que se despida esta tarde en Núñez frente a Sarmiento. Crónica de un final que estaba anunciado.

invernal que de costumbre, Martín Demichelis salía por penúltima vez al campo de juego del Monumental como entrenador de River. Sabiendo que, más allá de que este domingo tendrá un último partido casi a modo testimonial como despedida, la decisión "consensuada" con el presidente Jorge Brito ya estaba tomada: su ciclo, el que logró más resultados que adhesión, ya era parte de la historia de Núñez.

Aunque en el cónclave que protagonizaron Brito y Demichelis las partes coincidieron en que la situación se había tornado irreversible no solo por lo deportivo sino por el correlato de hostilidades que había desatado la crisis, íntimamente el deté-incluso cuando se creyó capaz de poder darlo vuelta- llevaba días dimensionando lo complejo del contexto a partir de las señales que venía recibiendo. Y que hacían que en ese sentido su continuidad estuviera garantizada pero hasta el próximo golpe.

En ese meeting, Micho accedió a dirigir frente a Sarmiento, decisión que no revió aun cuando desde su círculo íntimo le sugirieron evitarlo para que no == quedara expuesto a la I





Perdió el clásico con Boca cediendo protagonismo y out de la Copa de la liga en un mano a mano.

Cayó por penales ante Temperley, que le empató sobre la hora, en Copa Argentina. Un papelón.

Tras los golpes, pudo clasificarse como mejor 1º en grupos de la Libertadores rumbo a 8vos.

Las derrotas con Argentinos y Riestra en el inicio de la Liga empezaron a ponerio en duda.

Tuvo pretemporada, llegaron refuerzos que pidió pero no convenció en los amistosos y lo chiflaron.

En la vuelta post parate, igualó 2-2 ante Lanús, y la caída 2-1 en Mendoza aceleró la salida.

6

hostilidad de un Monumental que se presumía un cabildo abierto. Con un rechazo hacia el entrenador, aunque a la vez con una nueva demostración de reprobación a los jugadores, algo que en el Liberti hace tiempo no ocurre.

Si la decisión de interrumpir el proceso tendrá el efecto descompresor buscado, se sabrá cuando la voz del estadio anuncie esta tarde a los protagonistas. Y por última vez a un Demichelis que en sus últimas apari-

> EL DETÉ SE LO GKUPU LUEGU DE TRABAJAR EN NÚNEZ.

> > CIO-

nes había sido reprobado con chiflidos -atronadores, en algunos casos. Sí está claro que los niveles de bronca habían trepado tan desproporcionadamente que en las vísperas de la formalización del adiós, en las redes habían circulado no solo reproches por el momento deportivo: a la vez, también publicaron datos personales de algunos dirigentes. Una locura.

Dentro de ese contexto.

las horas posteriores a la caída frente a Godoy Cruz no fueron para nada fáciles para Demichelis. Aunque todavía no sabía que el golpe de Mendoza determinaría su nocaut, las señales periféricas eran lo suficientemente elocuentes como para demostrarle que había alcanzado un verdadero punto de quiebre. Como el hecho de que, al cederles la palabra a sus futbolistas luego de asumirse con "energías" post caída con-

> tra el Tomba, el entrenador haya reobido como respuesta inmediata un elocuente silencio. O la percepción de que el apoyo interno ya no era total. que no toda la dirigencia lo sostenía sino un puñado de directivos. algo que Micho pudo terminar de certificar en las últimas horas de

su ciclo. Cuando solo faltaba una reunión para dar por terminada su etapa como técnico en el club.

Porque internamente, la proyección era cada vez menos auspiciosa. Tanto es así que, aunque idealmente en el seno de la CD hubieran preferido que fuera el devenir en la Libertadores el que definiera el futuro de Micho en River, el 1-2 con un reprobado por juego e intensidad precipitó todo. Evitando, de ese modo, que hiciera

### "DE COMÚN **ACUERDO**"

Así fue el comunicado oficial de River. Hubo agradecimiento.

El Millonario le puso punto final al ciclo de Martín Demichelis mediante un anuncio en las redes. "A partir de una decisión de común acuerdo con las máximas autoridades del club, Martín Demichelis ha dejado su cargo", comenzó el comunicado, además de aclarar que dirigirá hoy su último partido.

"River Plate agradece a Demichelis por su enorme profesionalismo, compromiso y respeto a nuestra camiseta, y los tres títulos obtenidos. Asimismo, les desea tanto a él como a los integrantes de su cuerpo técnico todos los éxitos en los siguientes pasos de su carrera, GRACIAS MARTÍN". cerró el texto. Punto fi-

Prensa River Plate

A partir de una decisión tomada de común acuerdo con las máximas autoridades del Club, Martín Demichelis ha dejado su cargo de entrenador del plantel profesional.

Dirigirá este domingo su último partido como entrenador del primer equipo.

River Plate agradece a Demichelis por su enorme profesionalismo, compromiso y respeto a nuestra camiseta, y los tres títulos obtenidos. Asímismo, les desea tanto a él como a los integrantes de su cuerpo técnico todos los éxitos en los siguientes pasos de su carrera.

GRACIAS, MARTÍN



@ 12 18:45

falta un nuevo golpazo como los que derivaron en este adiós: la dura eliminación frente a Boca, cediéndole el protagonismo a su rival por primera vez en mucho tiempo; el papelón en la Copa Argentina contra Temperley; la histórica caída ante Deportivo Riestra, y un reinicio de temporada que no mostró indicios de repunte: al contrario, el declive se había pronunciado. El ciclo estaba terminado más allá de los éxitos. De los tres títulos cosechados en poco más de un año y medio, del récord de 20 triunfos en fila en el Monumental y su correlato: un histórico 87.4% de efectividad en el Liberti. De quedar en la pole en el grupo de la Libertadores.

Quedaba únicamente el golpe de martillo. El cara a cara con Brito. La decisión que -según el comunicado del club- fue resultado de una negociación conjunta, aunque no deja de ser un asterisco en el paradigma histórico de darles continuidad a los procesos. Y, por supuesto, el posterior anuncio de la salida frente a los jugadores. Aquellos que una vez finalizado el entrenamiento, pasadas las 19, escucharon la noticia de boca de Demichelis, mientras en paralelo el nombre del deté se viralizaba, puesto que minutos antes el club ya había anunciado a través de sus canales oficiales el final de una era. Una que ya no daba para Micho.

## RE DES

Jorge Brito Presidente de River

@jorgebrito\_ok Gracias por defender nuestro escudo como lo hacés desde que eras un chico, por los títulos obtenidos y por tu compromiso con River. iTodos los éxitos para lo que viene, Martín!

#### **Matías Patanian**

Vicepresidente @matias.patanian

Capaz, trabajador, buena gente, riverplatense de cuna. Tres títulos, mayoría de clásicos ganados, récord histórico de local. Se va uno de los nuestros. Uno con nuestro GEN. No tengo dudas que tu carrera seguirá siendo exitosa. Te mereces todo.

#### Stefano Di Carlo

Secretario General @stefanodcdc Una vida dentro del Club. un jugador que nos defendió siempre y 3 títulos como entrenador. Gracias Martín y muchos

éxitos en lo que venga.

# en el medio, un partido

La despedida de Demichelis será ante Sarmiento, equipo que intentará aprovechar el momento.

n último partido tendrá Martín Demichelis. Una última función, casi testimonial, que le pondrá el celofán a una etapa que

en rigor de verdad se extinguió ayer. En medio de ese clima extraño, en el cual el Monumental posiblemente ya no se pronuncie de modo enfático contra el deté saliente sino que intente convencer desde la arenga al que desea que sea el entrante (Marcelo Gallardo), River disputará un encuentro frente a Sarmiento por la Liga Profesional de Fútbol. Y leios está de ser accesorio.

Porque Sarmiento llega de bajar a Racing después de derrotar, con anterioridad, a San Lorenzo. Y de neutralizar, además, a uno de los goleadores del año como Maravilla Martínez. Israel Damonte, el entrenador del Kiwi, advirtió que sus futbolistas no debían dejarse llevar por el momento de su adversario, que hasta podía "ser contraproducente" medirse contra un River que querrá arrollar para dejar atrás una etapa. Algo parecido dijo Lucas Acosta en diálogo con Olé, insistiendo en que no se podía subestimar a un grande golpeado, alicaído.

Algo de cierto hay en todo eso. Porque anoche el plantel de River concentró en su totalidad -no se emitió lista de convocados, posiblemente por la coyuntura- y se enfoca en empezar a le-

vantar. ¿Con Facundo Colidio? Aunque en la práctica hizo un esfuerzo, parece muy difícil que el delantero figure en planilla como para integrar el banco de los suplentes: tendrá descanso para que pueda aliviarse de la sinovitis de rodilla derecha que comenzó a afectarlo el miércoles en Mendoza. En la noche que empezó a precipitarse el adiós de Micho.

#### HOY, A LAS 18.30 RIVER SARMIENTO

1 Franco Armani

42Lucas Acosta 31 Santiago Simón 29 Elías López 32 Franco Paredes 6 Federico Gattoni 17 Paulo Diaz 2 Juan Insaurralde 13 Enzo Díaz 26 Yair Arismendi 29Rodrigo Aliendro 52 Emiliano Méndez 28Felipe Peña 28 Joaquin Gho 10 Manuel Lanzini 22Valentín Burgoa Nacho/Mastantuono 5 Manuel García 20Gabriel Gudiño Colidio/Solari 9 Ezequiel Naya 9 Miguel Borja

CANCHA River. ARBITRO N. Arasa VAR A. Franklin AVAR P. González TV Transmite ESPN Premium, en directo, para todo el país.

DTMartin Demichelis DT Israel Damonte





La deuda externa de Boca es muy notoria. Como si la falta del aliento de su gente la sintieran demasiado los futbolistas. No sólo por el impulso a ir para adelante, sino también la mirada crítica, los murmullos y los reclamos cuando las cosas no están funcionando. Y no es algo nuevo, de este semestre ni de esta Liga Profesional, sino que viene al menos de principios de año. Con una racha de apenas siete victorias en 20 partidos fuera de la Bombonera, con siete empates y seis derrotas. Y una última celebración el 19 de mayo por 4-2 ante Central Córdoba en Santiago del Estero por la segunda fecha de una LPF en la que perdió con Atlético Tucumán y Platense, mientras que empató con Defensa y Justicia.

ca justamente de visitante, donde no puede ganar desde hace más de dos meses.

La rotación por la Copa Sudamericana y la gran cantidad de lesionados seguramente hayan sido un obstáculo más para que Diego Martínez pueda consolidar Boca viene dulce luego de haber clasificado en la Sudamericana y ahora le toca poner el foco en tres partidos al hilo del torneo para trepar en la tabla. El primer desafío: empezar a sacar resultados afuera de la Bombonera.

una formación, encontrar el mejor funcionamiento y rendir también lejos de casa. Pero las bajas evidentemente son algo con lo que tendrá que aprender a convivir y superar si quiere luchar en un torneo que se define por tabla de posiciones, a diferencia de la Copa de la Liga y la Copa Argentina.

En la Bombonera sí que no importan las ausencias y se suele ver una imagen mucho más sólida del equipo en el juego y en los resultados, con nueve triunfos y tres empates en 12 presentaciones.

Pero claro, el ciclo del Gigoló lleva 32 partidos y 20 los jugó fuera, con lo cual no alcanza con los resultados conseguidos adentro. No por nada Boca está de la mitad de la tabla para abajo y muy lejos de la punta de la Liga, más allá de que tiene un partido pendiente ante Banfield (se jugará el miércoles). Y en zona de Sudamericana en la tabla anual.

"En la Bombonera no, pero de visitante sí que se nos hace difícil", ya había advertido tiempo atrás Chiquito Romero. Y lo reiteró luego del último empate con Defensa en Florencio Varela: "Sabemos de la dificultad de ganar de visitante, lo tenemos más que claro. Lo necesitamos para acercarnos en la tabla, estar más cerca de la Libertadores".

Así como están las cosas,

#### HOY, A LAS 20.30 BOCA INSTITUTO

28 Manuel Roffo 1 Sergio Romero 40 L. Di Lollo 4 Giuliano Cerato 2 Juan Franco 5 Gary Medel 6 Marcos Rojo 6 Fernando Alarcón 18/12 Rodríguez/Bay23 Lautaro Blanco 33 Brian Aguirre 8 Jonás Acevedo 8 Pol Fernández 47 N. Dubersarsky 30 Tomás Belmonte 19 Gastón Lodico 50 Julián Ceballos 19 Damián Puebla 16 Migiuel Merentiel 29 Ignacio Russo 10 Edinson Cavani 11 S. Rodríguez DT Diego Martínez DT Diego Dabove CANCHA Instituto.

ARBITRO Hernán Mastrángelo.

TV Transmite TNT Sports, en vivo y en directo para todo el país.

con la mira puesta en trepar en ambas tablas, Boca se propuso dar hoy el primer paso adelante fuera del jardín de su casa. Tal vez por eso viajó Riquelme...

#### VIAJE Y FIRMA EN CHELSEA

Aaron Anselmino ya se recuperó de su lesión muscular y este domingo por la tarde viajará rumbo a Inglaterra para la revisión médica y firma de su contrato con el Chelsea de la Premier League, según anunció Boca en sus redes.

La transferencia del defensor de 19 años, que irá acompañado por Raúl Cascini y el Chelo Delgado como representantes del Consejo de Fútbol, se hará a cambio de 18.000.000 de dólares. Aunque se quedará en Boca hasta mediados de 2025 con opción de repesca en diciembre.

### **EL EQUIPO**

#### Medel, de central junto a Rojo

El chileno sigue en la zaga, pero esta vez lo hará al lado del capitán. Primera vez para esta dupla.

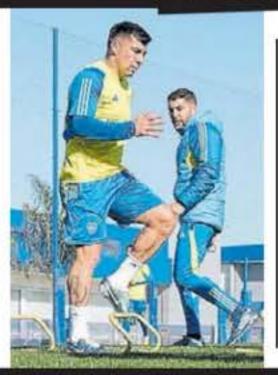

**Siguen**Romero, Rojo, Blanco,
Pol, Ceballos, Merentiel y Cavani.

Bajas Advíncula y Lema, titulares el miércoles, no viajaron a Córdoba.



Di Lollo, de nuevo en el lateral Después del debut de Dylan Gorosito, que no conformó, el técnico vuelve a apostar por Lauty en esa posición.

# TITULARISINOS

Diego Martínez confirmó ayer a Romero, Blanco y Merentiel en el 11 titular, con lo cual los tres serán los únicos que llegarán a la marca de cuatro partidos sobre cuatro del semestre. Se la bancan y son irremplazables.

RAMIRO SCANDOLO

n partido pueden jugar varios juveniles porque no estaban habilitados los refuerzos y tres titulares se encontraban ausentes por los Juegos Olímpicos, con lo cual había un total de 18 bajas. Al otro finalmente les puede tocar debutar a las incorporaciones. Después, vuelven algunos lesionados y la cosa va tomando cada vez más color. Con más o menos titulares. Diego Martínez siempre se las fue ingeniando y encontrando la forma de juntar 11. Un mix por acá, otro mix por allá. Pero hay tres que no faltaron nunca hasta ahora y tampoco lo harán este domingo en Córdoba: Sergio Romero, Lautaro Blanco y Miguel Merentiel irán por el cuarto partido al hilo sobre cuatro del semestre.

La confirmación llegó el sábado en Boca Predio antes de viajar rumbo a Córdoba, donde espera Instituto desde las 20.30 en el estadio Monumental de Alta Córdoba. Allí, en el último entrenamiento, Martínez paró la formación que normalmente sale a la can-



EN ESTE 2024, LA BESTIA ES EL SEGUNDO GOLEADOR DE BOCA DETRÁS DE CAVANI. LLEVA 13 TANTOS EN 30 PJ.

cha al día siguiente e incluyó a los tres que son irremplazables y se la bancan a full, tal como lo demostraron también en el semestre anterior. De hecho, el lateral izquierdo fue el único que no se lesionó en este 2024.

Con más titulares y los refuerzos. Con respecto al ensayo del viernes, que no había tenido a los que habían sido titulares el miércoles en la Sudamericana, el DT sumó a Romero, Mar-

cos Rojo, Blanco, Pol Fernández, Julián Ceballos, Merentiel y Edinson Cavani por Javi García, Mateo Mendia, Frank Fabra, Mauricio Benítez, Exequiel Zeballos, Lucas Janson y Milton Giménez. Y, por supuesto, incluyó a los refuerzos que no estuvieron habilitados para la competencia internacional: Gary Medel de central en dupla por primera vez con Rojo, Toto Belmonte de doble cinco y no de volante por derecha y Brian Aguirre haciendo la banda.

Cambio en el lateral. En la formación, ante la baja de Luis Advíncula (ni siguiera fue convocado) destaca la presencia de Lautaro Di Lollo en el lateral derecho y no Dylan Gorosito, quien a los 18 años debutó frente a Defensa y Justicia, y se fue reemplazado en el entretiempo. "Quizás el tiempo no sé si era el indicado y asumo la responsabilidad por darle semejante responsabilidad a él. Ante la necesidad, la confianza y lo que nos gusta de Dylan entendíamos lo que podía hacer", explicó Martínez en la conferencia de prensa.

Dos bajas en la lista. Además de Advíncula, Martínez no llevó a Córdoba a Cristian Lema. Ambos jugaron con lo justo ante Independiente del Valle y esta vez les tocó descansar.

## LO QUE CUESTA...

Boca volvió a la carga por Martegani y esta vez San Lorenzo dio el OK. En estas horas será la quinta alta. El Consejo va por más.

La novela del quinto refuerzo, que pudo grabar como la nueva cara del equipo a Federico Vera (el lateral de Unión que terminó en Independiente), o a Giuliano Galoppo (a quien casi anotan en la lista aquel viernes de confusiones horarias), finalmente parece encaminarse a terminar con otro jugador el anuncio.

Se trata de Agustín Martegani, por quien Boca ya había ofertado hace un mes. Entonces, San Lorenzo rechazó un acercamiento de alrededor de 2.5 millones de dólares por el 80 por ciento del pase del volante que viene de jugar a préstamo en el Salernitana de la Serie A italiana.

En aquel momento, en

Boca se sorprendieron porque entendían que la oferta era buena y entendieron que ese rechazo -sumado a la preferencia del Ciclón para negociar con River por Adam Bareiro- casi que cerraba las puertas de que el pase pueda hacerse.

Sin embargo, en las últimas horas desde el Consejo de Fútbol levantaron el teléfono y esta vez -ante la misma oferta- la respuesta fue positiva. ¿Qué pasó en el medio?
Tiempo. Para que Boca se siga chocando con las dificultades del mercado para convencer a los futbolistas que vienen desde el exterior. Y para que San Lorenzo entienda que el dinero que puede conseguir (por un jugador que no es prioridad) puede ser vital para levantar sus inhibiciones.

Ojo, que desde el Xeneize avisan que seguramente llegará alguno más.

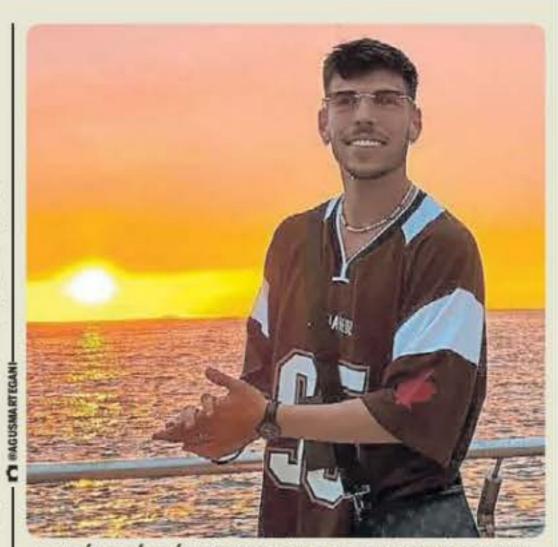

AGUSTÍN JUGÓ LA ÚLTIMA TEMPORADA EN SALERNITANA DE ITALIA.

NO LEVANTA



#### 1 INDEPENDIENTE O INDEP'TE (R)

GOLES: ⊕PT 20' S. Villa (IR).

TARJETAS: PT 45' A. Sporle (I), ST 10' T. Palacios (IR), 43' J. Quiñónez (I) y 45' M. Asenjo (IR). ST 33' A. Sporle (I).

| TE. Centurión  | 6   | EE R. Rey      | 7   |
|----------------|-----|----------------|-----|
| L. Abecasis    | 6   | EE S. Salle    | 3   |
| 10 I. Villalba | 6   | 122 J. Fedorco | 3   |
| 12 B. Bianchi  | 6,5 | 12 J. Laso     | 2   |
| 72 T. Palacios | 7,5 | Ta A. Sporle   | 1   |
| T. Ostchega    | 6   | 22 D. Martínez | 4   |
| 18 E. Ham      | 6   | ☑ I. Marcone   | 3   |
| ™ F. Romero 🔾★ | 7,5 | 19 A. Luna     | 4   |
| TL. Ríos       | 6   | 22 S. López    | 4,5 |
| F. Romero      | 5,5 | A. Canelo      | 4   |
| S. Villa   O   | 7,5 | 113 S. Hidalgo | 5,5 |
| M. Cicotello   | 7   | J. Vaccari     | 4   |

**CAMBIOS (IR)** ST 13' 31-M. Asenjo (5,5) X 39-Romero, 25' 6-A. Mulet (5,5) X Ham, 24-L. Sequeira (5,5) X Ríos, 44' 41-M. Ruiz Díaz X Abecasis y 11-D. Tonetto X Villa. SUP 32-Marinelli, 25-Milo, 20-Gallardo, 23-Petrasso, 36-Vera, 10-Alvez, 31-Araujo y 7-Ramis. CAM (I) ST 11' 9-G. Ávalos (4) X Hidalgo, 23' 10-S. Toloza (5) X Luna, 36' 28-J. Quiñónez X Martínez y 27-D. Tarzia X López. SUP 25-Segovia, 7-Buffarini, 39-De Irastorza, 41-Scafati, 15-D. Pérez, 22-Ruiz, 20-Márquez y 18-Maestro Puch.

**ARBITRO** N. Ramírez 6 LINEAS D. Bonfá 6 y E. Lucero 7 VVAR J. Carreras. AVAR G. Lencina. CANCHA Independiente Rivadavia. CAMPO Bueno. **PÚBLICO** 21.000.



## ELMEDALLERO MARADONA

**★FRANCO ROMERO**★

EL CAPITÁN DE LA LEPRA FUE UN RELOJI-TO. RECUPERÓ Y TOCÓ CON CRITERIO.

CHENEMIGO

\*ADRIÁN SPORLE\*

IMPRECISO Y PÉSIMO EN LA MARCA. PEGÓ Y VIO LA ROJA EN EL **MEJOR MOMENTO** DE SU EQUIPO.



ue muy triste la imagen que dejó Independiente en Mendoza. El Rojo cayó sin atenuantes ante un Independiente Rivadavia que se arrimó a los puestos de arriba. Perdió porque no tuvo respuestas futbolísticas ni anímicas. Y profundizó su crisis: sigue sin ganar sigue con Vaccari, sin refuer-

La Lepra mendocina le ganó al Rojo con un gol del colombiano ex Boca, lo hundió en la tabla y lo dejó prendido fuego. Así, el equipo de Avellaneda sigue sin ganar desde que asumió Vaccari, muy frágil y sin juego.

zos porque está inhibido y casi sin esperanzas de pelear la Liga.

El Rojo fue muy superado en una primera etapa en la que se lo vio desdibujado, desorientado, pasivo en la marca y desbordado. Un conjunto desorganizado, sin identidad ni impronta. Un equipo que no fue equipo: desnudó falencias defensivas graves, tuvo un medio sin presencia y exhibió grietas preocupantes en un fondo que no tomó a nadie. Villa hizo lo que quiso cada vez que aceleró. Ham y Ríos, sumados a los laterales, Abecasis y Ostchega, desbordaron con mucha facilidad a Salle y Sporle.

Al conjunto de Vaccari se lo notó desprotegido, demasiado largo, partido e inerme. Se lo vio muy frágil para un adversario que hizo ancha la cancha, fue veloz en las transiciones y mostró un apetito voraz. Además de las fisuras atrás, el Rojo no tuvo elaboración. La Lepra pudo haberse ido al vestuario con una ventaja más amplia si no hubiese sido por los reflejos de Rey. El problema para el local fue que dilapidó varias chances. Y el visitante pudo haberlo empatado en la única que hilvanó y que capitalizó Canelo, quien no festejó ya que estaba en offside.

Vaccari buscó una reac-

ción en el complemento y mandó a la cancha a Ávalos por Hidalgo para jugar con doble nueve. También buscó más elaboración al incluir a Toloza por un apagado Luna. Independiente Rivadavia se replegó y le cedió terreno y pelota a un rival que tuvo empuje, pero no generación, asociaciones ni creatividad. Un Rojo que volvió a demostrar su inmadurez: justo cuando intentaba atacar, Sporle se hizo expulsar por un patadón evitable a Romero.

Independiente, que ganó apenas un partido en esta Liga, que tiene sólo cinco goles a favor, involuciona y no logra detener su caída.

## EL GOLOMBIANO

Villa marcó el tanto del triunfo y volvió a convertir en el país después de más de un año. Se llevó una ovación de la gente.

Sebastián Villa fue una pesadilla para la defensa de Independiente. Ya en el PT generó peligro, fal-

tas e incluso el gol: Ham lo puso a correr solo de frente al arco y el colombiano la metió apesar del esfuerzo de Rey. Así, el delantero de 27 años que se saludó con Buffarini y con Marcone por su pasado en Boca, volvió a mojar en el fútbol argentino.

Su última vez había sido el 3/5/23: el Xeneize venció 2-0 a Colo Colo en Chile en la fase de grupo de la Libertadores y él hizo el segundo. Eso sí, luego no jugó la final de la Copa porque el club lo borró tras la condena por violencia de género.



#### EN MENDOZA

Marcelo Gallardo estuvo presente en el Gargantini viendo el partido entre Independiente Rivadavia v el Rojo. ¿Por qué? Porque su hijo Nahuel juega en la Lepra. Aunque ayer el DT se quedó con ganas de verlo porque el defensor fue al banco y no sumó minutos.

# "DAMOS TODO, TORCIDA".

Triunfo en la Liga El Rojo además acumula cuatro empates y tres derrotas.



La roja evitable de Sporle A los 33' del ST, el lateral bajó a Franco Romero, fue expulsado y frenó el envión de un Rojo que atacaba.

**GONZALO SULI** 

oy un convencido de que para lograr cosas importantes, hay que tener convicciones, mucho esfuerzo y resiliencia. Lo que sí hay que dejar en claro, y no mentirle a la gente ni a nadie, es cuando uno pone objetivos totalmente incumplibles para algo. Porque la frustración termina siendo superior. No podemos engañar a la gente y decir que este equipo está para pelear el campeonato"

Así arrancó Julio Vaccari su descargo post derrota. Por sus palabras, se entiende que no lo sorprende ni el presente de Indepen-, diente ni el clima que se va generando alrededor de los malos resultados, que incluso se hacen más visibles en comparación con la manera en la que había arrancado (aunque en un contexto más comprometido) el ciclo de Carlos Tevez al frente del club.

Pero Vaccari parece es-

Vaccari no hizo demasiado análisis del juego, pero asumió la responsabilidad, bancó a los pibes y repitió su fuerte frase sobre el momento del equipo.

tar listo para un presente complejo, al menos en lo que se desprende de sus palabras. "Lo dije en la primer conferencia. Acá había olor a sangre, por eso vine. De esto hablaba, de saber que las cosas no iban a ser fáciles, que había que arremangarse".

ENGANAK A LA

Al repetir esa llamativa frase, un poco que sintetizó en qué lugar está parado el Rojo de acuerdo a su diagnóstico, con ya más de un mes desde su asunción al frente del equipo.

Claro, hasta acá su cosecha es muy pobre: con un punto de los nueve en juego, la producción en Men-

doza -encima- pareció una involución respecto de las mejores sensaciones que se vieron entresemana en el empate como local ante Barracas.

Claro, lejos de excusarse por la imposibilidad de usar a los refuerzos, el DT eligió dar la cara por el mal momento y -sobre todo- ensayar una banca plena a los pibes que están repre-

sentando la camiseta.

"Acá las cosas tienen que ser claras: esto es un equipo en formación donde hay muchos juveniles. ¿Cuáles son las mayores posibilidades de que los chicos triunfen? En estabilidad, en tranquilidad, en procesos armados y en procesos de mucho trabajo. Hoy, por

diferentes situaciones, los chicos se estan haciendo cargo de muchas. Y, para mí, lo están haciendo con creces", analizó.

Por último, contó sus planes inmediatos para levantar: "El camino es la lucha, el camino es el esfuerzo y el camino es el trabajo". Clarito, y con confianza.



"SOY UN CONVENCIDO DE QUE PARA LOGRAR COSAS IMPORTANTES HAY QUE TENER CONVICCIONES".

## UN DIABLO SECO

Al Rojo le cuesta convertir: Vaccari ya probó con Canelo, Avalos y también puso doble nueve, pero no tuvo éxito.

No le encuentra la vuelta. Independiente padece la falta de gol. Y Julio Vaccari aún no logró resolver ese déficit: en los tres partidos que lleva al mando del Rojo, su equipo sólo convirtió un gol. Ese grito fue el 1-2 parcial de Alex Luna

en la dura derrota sufrida ante Instituto en Córdoba por 3-1. El conjunto de Avellaneda no pudo anotar ante Barracas (0-0) ni Independiente Rivadavia (0-1). Suma apenas cinco gritos en las primeras ocho fechas de la Liga.

Las cifras son elocuentes y ponen de manifiesto una falencia alarmante. En sus dos primeros partidos ante la Gloria y el Guapo, Vaccari había apostado por Gabriel Ávalos. Contra la Lepra mendocina metió un volantazo y sorprendió al sacar al paraguayo para incluir a Alexis Canelo en la alineación inicial. El atacante de 32 años convirtió en el epílogo del primer tiempo, pero un offside milimétrico le impidió festejar.

A los 12 minutos del complemento, el técnico mandó a la cancha a Ávalos en reemplazo de Santiago Hidalgo para conformar un doble nueve, pero el Rojo generó muy poco.

El último grito de Ávalos fue el 13 de junio, contra Banfield (2-1). Canelo no la mete desde el 4 de mayo contra Juventud Unida (2-0), por Copa Argentina. Ignacio Maestro Puch estuvo en el banco, pero no entró. Y Matías Giménez aún se recupera de una rotura de ligamentos. El Rojo está seco.

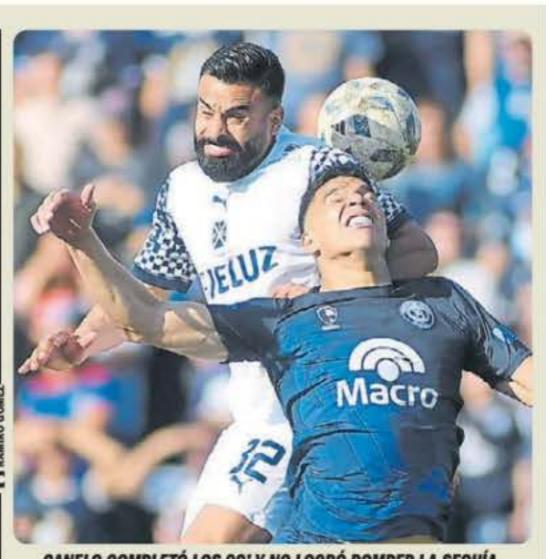

CANELO COMPLETÓ LOS 90' Y NO LOGRÓ ROMPER LA SEQUÍA.

**BANFIELD-LA T** 

Dos equipos

ustavo Munúa di-

rigirá su segun-

do partido en el

taladro estar tar-

de cuando reciba a Talle-

res, en busca de conseguir

sus primeros puntos al mando del equipo del Sur. Repetiría el mismo equipo

que empató ante Atlético Tucumán, ya podrá contar con la contratación de Yonathan Rodríguez, mediocampista que viene de Gimnasia, más el fichaje que está al caer de Nicolás Her-

nández, el jugador que vendría a reemplazar a Quiros. Gustavo Munúa pidió por un arquero titular y la comisión directiva piensa en

Lucas Hoyos, que actualmente juega en Newell's.

viene de empatar ante De-

fensa, podría sufrir varios

cambios. De entrada, no ju-

gará Rubén Botta, lesiona-

do. Juan Rodríguez, recu-

perado de un desgarro, podría

volver a la zaga en lugar de

Mantilla, mientras que hay

dos dudas en el medio, ante

la chances que ingresen

Franco Moyano y Matías Ga-

larza por Ortegoza y Porti-

Ilo. Igual, Ribonetto no con-

firmó el equipo titular.

Por su parte, Talleres, que

EN LAS GATERAS

Baltasar Rodriguez espera El juvenil entró en el ST ante Sarmiento y también es una opción de arranque que evalúa Costas.



**Posble debut** Martín Barrios, refuerzo, irá al banco por primera vez.



Solari, otra carta con chances Le dio algo más de dinámica al equipo en Junín. A Costas le gusta por su recorrido y cambio de ritmo. ¿Titular?

NICOLÁS MONTALÁ n m o n t a l a @ ole.com.ar

o fueron pocos los hinchas que extrañaron el buen pase y la pegada de Juanfer Quintero, posibles llaves para abrir defensas férreas. Pero el colombiano no estuvo ni en el banco ante Sarmiento, adversario que le armó una telaraña atrás que no supo sortear. Gustavo Costas decidió que el volante se pusiera a tono con el resto de sus compañeros luego de perderse toda la pretemporada por su presencia en la Copa

Quintero fue citado por Costas, pero aún resta saber si irá al banco o volverá a la titularidad ante Unión. La Acadé recibe a un rival que puede pasar en la parte de arriba de la tabla.

muy buena imagen al DT: lo vio muy enchufado. Y frente a un rival que seguramente por momentos se replegará con mucha gente, el DT sabe que con Quintero puede tener una llave.

"A Juanfer no lo contamos para esta semana, no lo necesitamos, gueremos que se ponga bien", había dicho Costas post goleada sobre Godoy Cruz. El futbolista volvió sin lesión alguna desde su selección (entró en el ST en la final perdida versus Argentina) y trabajó con normalidad. Costas siente que Quintero no encaja en su sistema con ata-

ques dinámicos, con transiciones rápidas y verticales. Pero la alarmante escasez de fútbol en Junín lo haría recurrir al colombiano. De mínimo, irá al banco. Y si entra de inicio (¿por Carbonero?), volvería a ser titular luego de casi cuatro meses. Su última vez en esa condición fue el 7 de abril, en el 2-0 vs Lanús. Juanfer disputó la final de la Copa América que su selección perdió ante Argentina, y se reintegró a Racing sin lesión alguna. Se entrenó con normalidad, pero Costas no echó mano a él. ¿Será titular o irá al banco?

#### **MUCHOS PREMIOS TODAS** LAS FECHAS

#### IOY, A LAS 17.15 HS RACING UNION

| 1 Gabriel Arias     | 25 Thiago Cardozo  |  |  |
|---------------------|--------------------|--|--|
| 6 N. Colombo        | 35Lautaro Vargas   |  |  |
| 3 Santiago Sosa     | 34Franco Pardo     |  |  |
| 5Quirós/30 Sigali   | 2 Miguel Torrén    |  |  |
| 5 Martirena/ Solari | 3 Claudio Corvalán |  |  |
| 5 Juan Nardoni      | 14 Bruno Pittón    |  |  |
| 2B. Rodríguez       | 28 Mauro Pittón    |  |  |
| 7 Gabriel Rojas     | 5 J. Mosqueira     |  |  |
| uanfer/ Carbonero   | 20Simón Rivero     |  |  |
| 9 Adrián Martínez   | 33 Nicolás Orsini  |  |  |
| 7 Maxi Salas        | 77 Adrián Balboa   |  |  |
| T Gustavo Costas    | DTC. González      |  |  |

CANCHA Racing. ARBITRO S. Zunino. VAR A. Merlos.

TV Al partido selo podrá ver por TNT Sports, en directo Sports, en directo.

#### HOY, A LAS 15HS BANFIELD

TALLERES

MUNÚA NO GANÓ EN EL DEBUT.

12 F. Sanguinetti 22 Guido Herrera 29 Juan Iribarren 29 Gaston Benavidez 4 Alejandro Maciel 4 Matías Catalán 47 Gabriel Aranda 5 Kevin Mantilla 15 Blas Riveros 33 Emanuel Insúa 30 Diego Ortegoza 8 Jesús Soraire 27 Juan C. Portilla 5 Cristian Núñez 11 Ignacio Rodríguez 26 Portillo o Galarza 10 Matías González 14 Braian Galván 18 Mauricio Roldán

14 Ale Martinez DT: Gustavo Munua

9 Federico Girotti 32 B. Barticciotto DT: Walter Ribonetto

CANCHA Banfield. ARBITRO Fernando Rapallini. ESPN Premium.

# VIENE DE JUGAR LA COPA AMÉRICA.

América. Sin embargo, esta vez Juanfer Quintero integra la lista de convocados. Y existe la chance de que hoy regrese de arranque contra Unión, rival al que Racing puede superar en la tabla si hoy por la tarde lo vence en el Cilindro.

Tras la muy mala imagen que dejó Racing ante el Verde. Costas evalúa devolverle la titularidad a Juanfer. El colombiano participó de la práctica de fútbol del sábado (con los futbolistas que no actuaron de inicio versus Sarmiento) y le dejó una



EL COLOMBIANO FUE TITULAR EN RACING POR ÚLTIMA VEZ EL 7 DE ABRIL. ¿HARÁ SU REAPARICIÓN?

# ARANGA GRANDI OCON PREMIOS INCREIBLES TODAS LAS FECHAS Y SI SOS EL CAMPÉON SIENDO PREMIUM TE LLEVÁS MARMANALUELUUIPU Y COMPETÍ DESDE EL INICIO

PROMOCIÓN SIN OBLIGACIÓN DE COMPRA. VÁLIDA EN LA ARGENTINA DESDE LA FECHA 10 HASTA LA FECHA 27 DEL TORNEO PRIMERA DIVISIÓN 2024 SEGUNDA PARTE. PARA MÁS INFORMACION CONSULTAR EN WWW.GRANDT.COM.AR



## ALDOSIVI 1 COLÓN 0

4 E. Herrera 4 R. González 2 G. Soto 6 H. Lopes 6 E. Iñíguez 2 P. Goltz 3 F. Castet 31. Guerrico 5 S. Prediger 5 M. Esponda 80. Garrido 8 G. Piñeiro 11 L. González 10 C. Bernardi 10 A. Alonso 7 N. Talpone 7 A. Sosa 11 l. Lago 9 A. Colazo 9 G. Rossi DT Andrés Yllana DT Ivan Delfino

GOL PT 41' Alonso (A). CAMBIOS ST 14F. Jourdan X Garrido (C), 16' 16-S. Luján X
Colazo (A), 21' 17-J. Toledo X Rossi (C) y
13-B. Guille X Talpone (C), 27' 13-A.
González X Piñeiro (A) y 20-N. Laméndola
X Alonso (A), 35' 18-E. Torres X González
(A) y 15-V. Larralde X Sosa (A), 39' 18-N.
Delgadillo X Bernardi (C) y 16-A. Sabella X
Herrera (C). AMO Esponda y Piñeiro (A);
Garrido, Castet, Lago y Prediger (C). EXP
ST 52' Guille (C). CANCHA Minella -local
Aldosivi-. ÁRBITRO Sebastián Martínez.
CALIFICACIÓN DEL PARTIDO
6



EL PUNTO NO LE SIRVIÓ NI A CHACA NI A ESTUDIANTES.

## Lo volvieron a acostar...

Chacarita ganaba y regresaba al triunfo, pero Mateo Acosta la metió para el Pincha y el Fune no levanta.

uando parecía que iba a empezar a ponerse de pie, a Chacarita lo volvieron a acostar. Ganaba en San Martín, regresaba a la victoria y sumaba tres puntos importantes para ponerse en puestos de Reducido de la Zona A de la Primera Nacional. Sin embargo, Mateo Acosta apareció en el segundo tiempo e igualó el encuentro para Estudiantes de Caseros y, así, arruinarle los planes al local.

Después de las tres derrotas consecutivas (San Miguel, Quilmes y Talleres de Escalada) y la salida de Aníbal Biggeri, el Funebrero quería ir por el primer triunfo en el segundo encuentro de la dupla Venturelli-Batalla, a la espera del arribo del próximo entrenador. Y con la ambición de despertarse en el campeonato, el equipo llegó a la apertura del marcador por medio de Hernán Rivero a través de un gol polémico.

#### CHACARITA 1 ESTUDIANTES BA 1

| 1 M. Arzamendia | 1 M. Budiño    |
|-----------------|----------------|
| 4 M. Vera       | 41. Valenzuela |
| 2 S. Álvarez    | 2 V. Perales   |
| 6 F. Laurelli   | 6 J. Benitez   |
| 3 N. Chaves     | 3 L. Lusnig    |
| 8 M. Meléndez   | 11 T. Becas    |
| 5 N. Watson     | 5 G. Lugo      |
| 7 M. Astina     | 8 F. Miranda   |
| 10 F. Brandán   | 10 L. Ovando   |
| 11 H. Rivero    | 7 E. Contreras |
| 9 R. Salinas    | 9 M. Acosta    |
|                 |                |

GOLES PT 11' Rivero (C). ST 9' Acosta (E).

CAMBIOS ST 13' 18-J. Berón X Miranda
(E), 22' 16-V. Figueroa X Brandán (C), 28'
19-V. Chocobar X Meléndez (C), 16-S.
Briñone X Becas (E), 36' 13-C. González X
Álvarez (C) y 20-E. Beltramone X Astina
(C), 40' 14-M. Del Col X Valenzuela (E) y
19-E. Luna X Acosta (E). AMO Álvarez,
Brandán, Meléndez y Vera (C); Valenzuela
y Ovando (E). CANCHA Chacarita.

ÁRBITRO Pablo Giménez.

#### CALIFICACIÓN DEL PARTIDO

¿El motivo? El delantero estaba en fuera de juego cuando partió el centro.

Con el 1-0, Chaca trató de bajar la intensidad y no sufrir. Aunque una floja respuesta de Marino Arzamendia y el olfato goleador de Acosta hicieron que no pudiera ganar y sumara cinco sin poder lograrlo.

# LA FELICIDAD ES COMPLETA

Aldosivi se quedó con el duelo de protagonistas, le ganó a Colón y le arrebató la punta de la Zona B para ser el único líder. Ilusión.

#### MATÍAS ARENA

harena@ole.com.ar

ómo no va a estar feliz si la locura es total en Mar del Plata. Cómo no va a estar feliz si la vida le sonríe. Cómo no va a ser feliz si sacó adelante un partido trascendental. Cómo no va a ser feliz si el 1-0 en el José María Minella hizo que se convirtiera en el nuevo y único puntero de la Zona B de la Primera Nacional, Aldosivi le ganó a Colón en un duelo de protagonistas, le arrebató el puesto de privilegio y se ilusiona con retornar a la Liga Profesional.

Las fechas pasan y el Tiburón sigue cosechando motivos para soñar. Las fechas pasan y el equipo continúa evolucionando, por el contrario al reflejo de las últimas jornadas del Sabalero. La victoria evidenció el buen momento que se encuentran atravesando los de Andrés Yllana como local y las complicaciones de los de Iván Delfino como visitante.

Aldosivi salió decidido, buscó lastimar por los costados y supo poner en aprie-

#### 25° FECHA ZONA A

| All Boys vs.    | Gimna                              | (L) siz   | HOY 15.00    |  |  |  |
|-----------------|------------------------------------|-----------|--------------|--|--|--|
| Can: All Bo     | ys .                               | Arb: Da   | niel Zamora  |  |  |  |
| San Martín (SJ) | ) vs. Fer                          | TO        |              |  |  |  |
| Can: Brow       | n (PM)                             | Arb: Br   | yan Ferreyra |  |  |  |
| Patronato v     | rs. Alvar                          | ado       | 16.00        |  |  |  |
| Can: Patro      | nato                               | Arb: G.   | M. Brizuela  |  |  |  |
| Agropecuar      | rio vs. D                          | ер. Маірі | i            |  |  |  |
| Can: Agrop      | Can: Agropecuario Arb: Nelson Sosa |           |              |  |  |  |
| San Martín      | San Martín (SJ) vs. San Miguel     |           |              |  |  |  |
| Can: S Ma       | (S) nitro                          | Arbe In   | cas Comesaña |  |  |  |

TV San Martín (T) vs. Talleres (RdE) 19.10

Can: S. Martín (T) Arb: Alvaro Carranza

ZONA B

Gimnasia (M) vs. CADU HOY 15.00

Can: Gimnasia (M) Arb: Bruno Amiconi
Gimnasia y Tiro vs. Atlanta 15.30
Can: Gimnasia (S) Arb: Lucas Cavallero

Racing (C) vs. Estudiantes (RC) HOY 16.30

Can: Racing (C) Arb: Carlos Córdoba

Can: Gimnasia (S) Arb: Lucas Cava INTERZONAL

tos a su rival. El desequilibrio en el marcador apareció cerca del cierre del primer tiempo, cuando Agustín Alonso luchó por la pelota y terminó definiendo como mucha calidad ante la sali-

¿Colón? Sin ideas y con muchas limitaciones en la creación fue por una igualdad que nunca llegó y hasta se terminó lamentando por la roja a Brian Guille.

da de Manuel Vicentini.

La felicidad es completa.

#### **QUIERE ESCAPARSE**

El Tiburón jugará el miércoles ante Telmo por el suspendido.

A casi un mes y medio de la bomba de estruendo que obligó a suspender el encuentro, San Telmo y Aldosivi se verán las caras en la Isla Maciel. En ese entonces, el fuego artificial afectó a Andrés Yllana en la previa al duelo, motivo por el que las autoridades sancionaron al Candombero con la quita de tres puntos y una multa económica. Finalmente el choque será el miércoles a las 15 en el Baletto y sin público local. Sí, el líder se quiere escapar.



#### LA ÚLTIMA VICTORIA

El Sabalero no se impone como visitante desde el 4-0 a Brown de Adrogué, el 28 de abril. Desde ese momento, el equipo acumula dos empates y cinco derrotas.

#### Se demora el DT

Cuando parecía que estaba muy cerca de reemplazar a Aníbal Biggeri, se cayó la llegada de Pablo Frontini. ¿Y ahora por quién van, muchachos?



### CHICAGO DEP. MADRYN

| 1 F. Ferrero     | 1 Y. Bonnin        |
|------------------|--------------------|
| 4 A. Martínez    | 4 M. Peinipil      |
| 2 S. Callegari   | 2 F. Giacopuzzi    |
| 6 T. Rossi       | 6 P. Calderón      |
| 3 R. Ramírez     | 3 H. Zuliani       |
| 5 T. Bottari     | 8 J. Porto Lapegue |
| 8 T. Rodríguez   | 5 J. Rojas         |
| 11 M. Ortiz      | 10 N. Sánchez      |
| 10 E. Cardozo    | 7 D. Crego         |
| 7 M. Amarfil     | 11 B. Ferreyra     |
| 9 F. Castro      | 9 J. Peinipil      |
| DT A. Montenegro | DT Leandro Gracián |

GOLES PT 25' Castro (C). ST 46' Pérez (DM). CAMBIOS ST 11' 16-E. Jara X Rojas (DM) y 17-B. Pérez X Porto Lapegue (DM), 19' 18-A. Pastorelli X Ortiz (C) y 17-A. Paz X Cardozo (C), 26' 13-D. Braghieri X Giacopuzzi (DM) y 19-J. Eseiza X Crego (DM), 30° 20-1. Maggi X Castro (C), 35° 20-J. Palacio X J. Peinipil (DM) y 36' 15-G. Vega X Bottari (C). AMON Bottari (C).

EXPULSADO ST 32' Ferreyra (DM). CANCHA Chicago. **ARBITRO** Pablo Dóvalo. CALIFICACIÓN DEL PARTIDO

# No desesperez por ser primero

#### Chicago se durmió y se quedó sin punta: Bruno Pérez lo igualó para un Madryn con uno menos.

escenario era el ideal. Nueva Chicago ya se relamía. La punta de la Zona B de la Primera Nacional estaba a un pasito. Sin embargo, los nervios de los últimos minutos le jugaron una mala pasada y dejó pasar una buena oportunidad en el República de Mataderos. Deportivo Madryn, con diez jugadores por la expulsión de Brian Ferreyra por una agresión, lo igualó en tiempo de descuento por medio de Bruno Pérez. Por eso, con el 1-1, el Torito no pudo al-

ZONA A

1 San Martín (T) 45 24 13 6 5 24 12

4 Estudiantes BA 37 25 9 10 6 21 16

5 Quilmes (\*) 35 25 10 8 7 27 19

11 Agropecuario 31 24 8 7 9 32 29

Tristán Suárez 31 25 8 7 10 27 31

19 Guemes (SdE) 24 25 4 12 9 15 24

Gimnasia (J) 35 24 10 5 9 22 18

San Martin (SJ) 45 24 12 9 3 21 11

Equipo

3 San Miguel

7 Ferro

All Boys

**10** Racing (C)

Chacarita

14 Alvarado

15 Patronato

17 Arsenal

18 Brown (PM)

Talleres (RE)

Dep. Maipú

Pts. PJ PG PE PP Gf Gc

**39** 24 10 9 5 22 16

33 24 8 9 7 34 28

**33** 24 8 9 7 16 17

**33** 24 10 3 11 22 29

32 24 8 8 8 21 20

**31** 25 8 7 10 27 30

28 24 7 7 10 17 26

27 24 6 9 9 19 21

27 24 6 9 9 17 24

**26** 25 6 8 11 13 23

**25** 24 5 10 9 17 23

canzar a Aldosivi en lo más alto del grupo.

El local buscaba aprovechar el envión de la paliza 5-1 contra Atlético de Rafaela. Consciente de la necesidad de volver al triunfo en su propio rodeo (venía de un 0-0 con Defensores de Belgrano y un 0-3 con San Telmo), el equipo se hizo protagonista y empezó a lastimar con la potencia ofensiva de sus jugadores de ataque, receta que le sirvió para ponerse en ventaja: Maximiliano Amarfil metió el centro y Facundo Castro

ZONA B

2 San Telmo (\*) 43 24 12 10 2 31 11

5 Gimnasia (M) 40 24 11 7 6 31 25

6 Def. de Belgrano 39 25 11 6 8 28 18

8 Dep. Madryn 35 25 9 8 8 18 16

9 Gimnasia y Tiro 34 24 7 13 4 15 13

17 Chaco For Ever 22 25 5 7 13 18 21

Estudiantes RC 34 24 9 7 8 21 21

Pts. PJ PG PE PP Gf Gc

44 24 12 8 4 26 14

43 25 12 7 6 32 17

**42** 25 12 6 7 26 16

**38** 25 9 11 5 24 17

**32** 25 7 11 7 14 13

32 24 8 8 8 20 24

30 25 7 9 9 20 25

**28** 25 6 10 9 16 27

**26** 24 6 8 10 19 25

**25** 25 5 10 10 15 22

**15** 25 3 6 16 15 34

**13** 25 1 10 14 9 36

PRIMERA NACIONAL

Equipo

1 Aldosivi

Colón

11 Mitre (SdE)

13 Dep. Morón

14 Almagro

16 Almirante

18 Rafaela

19 Brown (A)

15 CADU

4 Chicago

la empujó a la red.

Chicago contó con varias chances para estirar la brecha y llevar un poco más de tranquilidad. Como si fuera poco, la zonza expulsión de Ferreyra a los 32 minutos del complemento parecía sentenciar la victoria. ¿Qué pasó? El Aurinegro se empezó a animar, tuvo un buen cabezazo que se fue cerquita y, en la recta final del encuentro, Bruno Pérez sacó una linda volea para estampar el empate y evitar que el Torito sea líder.

No desesperez...

#### No para de hacer goles

Iban 25' del PT cuando Facundo Castro volvió a llenarse la boca de gol. Con 9, ya es el máximo artillero de Chicago y tiene en mente destronar a Lavezzi (Suárez) y Nasta (Racing de Córdoba), quienes hicieron 11 en el torneo.



FUE EMPATE EN EL VIADUCTO.

#### Un cero a la izguierda, Cerveza

uilmes, que venía de perder como local ante San Martín de Tucumán, volvie dejar una floja imagen y no pudo con un débil Arsenal. Fue empate sin goles en el Viaducto, donde aguardan por José María Bianco como sucesor de Tobías Kohan, quien dejó el club en la fecha pasada.

Por otro lado, a Almirante Brown se le escapó una victoria clave en el Norte. Empezó ganando por medio de Ramón González, pero Mitre lo dio vuelta por los tantos de Ferrari y la Bestia Romero, de penal.

Además, Brown de Adrogué y Chaco For Ever igualaron sin goles en el estreno de Vivaldo y Pancaldo, Morón empató 1-1 con Rafaela, al igual que Suárez con Güemes.

#### **ARSENAL** QUILMES

CANCHA Arsenal. **ARBITRO** Julio Barraza.

#### MITRE (SdE) ALMIRANTE

GOLES ST 20" R. González (A), 36" M. Ferrari (M) y 36° D. Romero - p- (M). CANCHA Mitre. ARBITRO Fabrizio Llobet.

21

#### MORÓN RAFAELA

GOLES PT 41" R. Dichiara (R). ST 13" E. Bilbao -e/c-(M). CANCHA Morón. ARBITRO Franco Acita.

#### BROWN (A) CHACO F. EVER

CANCHA Brown de Adrogué. ARBITRO Jorge Broggi.

#### TRISTÁN SUÁREZ 1 **GUEMES (SdE)**

GOLES PT 42' A. Lavezzi -p- (TS). ST 24' P. Palacios Alvarenga -p- (G). EXP ST 10° I. Iriarte (TS). CAN Tristán Suárez. ARBITRO Javier Delbarba.

#### PRIMERA B

#### Cole no se baja de lo más alto

i bien no era el resultado esperado, el punto hizo que Colegiales (17 puntos) confirmara su continuidad en lo más alto del Torneo Clausura de la Primera B. El Tricolor igualó en Munro frente a Acassuso (3), uno de los peores equipos del segundo campeonato de la temporada, y no podrá ser superado por el escolta Argentino de Merlo (14), que jugará mañana frente a Cañuelas.

Por otra parte, Argentino de Quilmes (10) logró su segunda victoria al hilo al superar por 2-0 a Villa Dálmine (4) y ratificó su levantada tras el flojo inicio que tuvo. Además, UAI Urquiza (13) volvió al triunfo al dejar en el camino a San Martín de Burzaco (5) por 1-0.

Al mismo tiempo, Dock Sud (9) empató 2-2 con Excursio (11), Armenio (12) igualó sin goles ante Fénix (9), al igual que Italiano (0) vs. Laferrere (10). Y Merlo (6) venció 1-0 a San Carlos (6), mientras que Flandria (7) superó 1-0 a Saca (6).



COLE NO PUDO EN MUNRO: 0-0.

#### 7ª FECHA

AYER

Dock Sud 2 vs. Excursio 2

| Can: Dock Sud      | Arb: Mauro Biasutto                     |
|--------------------|-----------------------------------------|
| Argentino de Quil  | mes <b>2</b> vs. Villa Dálmine <b>0</b> |
| Can: Argentino (   | () <b>Arb:</b> Jonathan de Oto          |
| Dep. Armenio 0 v   | s. Fénix <b>0</b>                       |
| Can: Dep. Armen    | io <b>Arb:</b> Mariano Negrete          |
| Sp. Italiano 0 vs. | Laferrere 0                             |
| Can: Sp. Italiano  | Arb: W. Meneses                         |
| V. San Carlos O vs | s. Dep. Merlo 1                         |
| Can: V. San Carlo  | s <b>Arb:</b> J. C. Robledo             |
| Flandria 1 vs. Sac | achispas O                              |
| Can: Flandria      | Arb: Marcos Recalde                     |
| UAI Urquiza 1 vs.  | San Martín (B) 0                        |

Can: UAI Urquiza Arb: A. Porticella Colegiales O vs. Acassuso O Can: Colegiales Arb: Gonzalo Pereira Liniers vs. Los Andes **HOY 15.00** Arb: Ariel Cruz Can: Liniers Comu vs. Midland LUN 15.00

Arb: Guido Mascheroni Can: Comu TV Argentino (M) vs. Cañuelas 21.10 Can: Argentino (M) Arb: Julián Jérez

#### PRIMERA C

# recuperó y



CAMPOSTRINI METIÓ DOS.

uego del traspié en el inicio del Clausura, Lamadrid (7 puntos) sumó una nueva victoria y es líder del campeonato junto a JJ Urquiza, Atlas y Victoriano Arenas. El ganador del Apertura goleó por 3-0 a Deportivo Paraguayo (1) con un doblete de Claudio Campostrini y otro de Nahuel Paz, de penal. Así, el Carcelero se ilusiona con conseguir el ascenso directo a la Primera B y evitar la finalísima.

#### Aa FFCHA

| 3.40                    | LEVIIA                          |
|-------------------------|---------------------------------|
| C. Córdoba R O          | vs. Cambaceres <b>O VIERNES</b> |
| Can: C. Córdob          | a(R) <b>Arb:</b> Mariano Seco   |
| El Porvenir <b>0</b> vs | . Yupanqui 1 AYE                |
| Can: El Porven          | r <b>Arb:</b> Sebastián Habib   |

Lamadrid 3 vs. Dep. Paraguayo 0 Can: Lamadrid Arb: M. López Monti Muñiz 1 vs. Real Pilar 1 Arb: G. Creimermann Can: Atlas

Mercedes 1 vs. Argentino (R) 1 Can: Mercedes Arb: Joaquín Rodríguez Puerto Nuevo O vs. Atlas O

Can: Puerto Nuevo Arb: Valentín Bocaccia HOY 13.05 TV Luján vs. Berazategui

Arb: Martín Despósito Can: Luján Ituzaingó vs. JJ. Urquiza 15.00 Can: Ituzaingó Arb: Ignacio Cuicchi

Lugano vs. Dep. Español Arb: Gabriel Flores Can: Lugano Juv. Unida vs. Centro Español

Can: Juv. Unida Arb: Néstor Barrios Claypole vs. V. Arenas

Arb: Rodrigo Villalba Can: Claypole Ctral, Ballester vs. L. N. Alem

Can: C. Ballester Arb: Gonzalo Correa Libre: Sportivo Barracas

#### P. AMATEUR

#### 2ª FECHA

S.A.T 1 vs. FC Ezeiza 0 VIERNES Can: S.A.T Arb: Eduardo Coyto Dep. Metalúrgico 4 vs. Atl. Pilar O AYER Can: Munic. Pilar Arb: Mateo Bocaccia Prov. Lobos 2 vs. Camioneros 3 Can: Prov. Lobos Arb: Axel Pogge Belgrano (Z) 1 vs. Everton (LP) 1 Can: Belgrano (Z) Arb: Axel Fernández Est. Berisso vs. Náutico Hacoaj HOY 11.00 Can: Est. Berisso Arb: Martin Morenza Def. de Glew vs. Barrancas FC

15.00 Can: Def. de Glew Arb: 1. Iparraguirre Juv. Bernal vs. Est. del Sur LUN 15.00

Can: Berazategui Arb: Matías Ansede

## DE CONTRA FÚTBOL DE PRIMERA

**LUCAS CISLAGHI** Icislaghi@ole.com.ar

# LEON Y LOBO, EN LA CIUDAD DE LA FURIA

Estudiantes y Gimnasia juegan una nueva edición del clásico platense en UNO. Ascacibar y Morales se cruzaron en conferencia, no se saludaron y el derbi será un cable pelado en La Plata.

I clásico llega caliente. Si bien la temperatura del clásico platense viene subiendo desde hace varias ediciones, sobre todo desde la llegada de Diego Maradona al Lobo en 2019, cuando protagonizó el cruce con Gastón Fernández. Santiago Ascacibar y Leonardo Morales se encargaron de meterle más leña. El Ruso y Morales tuvieron un fuerte entredicho en la conferencia de prensa protocolar de la Liga Profesional. Si bien desde la organización suelen promocionar la conferencia con "Fair Play", lo cierto es que tuvo muy poco de eso. El volante del León llegó media hora tarde al encuentro pactado por la LPF y Morales no se lo perdonó. Tras la llegada del mediocampista, el defensor del Tripero no lo quiso saludar y le dijo: "Ni me hables": Y la tensión se vivió durante la conferencia, porque en ningún momento cruzaron miradas e incluso se negaron a estrecharse las manos. Luego de la palabra de ambos, se volvieron a cruzar y fueron separados por gente del lugar. Cabe destacar que tras la discusión, Ascacibar dijo que no pasó nada, mientras que desde el Lobo aseguran: "Se dijeron un par de cosas, nada más".

Está claro, la vuelta de referentes de los dos lados también ha colaborado a que el grado de identificación de los planteles se engrose cada vez más y que con ello también crezca la tensión dentro del campo de juego. Del lado del Pincha, durante los últimos años volvieron varios referentes: Enzo Pérez, Santiago Ascacibar, Guido Carrillo, José Sosa y Federico Fernández, mientras que Pablo De Blasis y Lucas Castro volvieron al Juan Carmelo Zerillo. En cuanto a lo futbolístico, ninguno de los dos llega en condiciones óptimas. El equipo de Eduardo Domínguez está muy lejos de ser aquel que fue cam-



ENZO PÉREZ VUELVE A LA TITULARIDAD EN EL CLÁSICO.

14 Fros Mancuso 26 Luciano Lollo 6 Fede Fernández 13 G.Benedetti 5 S. Ascacibar 22 Enzo Pérez Neves o Sosa 32 T.Palacios 18 F. Cetré C DT E. Dominguez

23 N. Insfrán 15 J. Pintado 4 Leo Morales 20 Yonatan Cabral 18 Nicolás Colazo 19 Castro o Bolívar 36 Nicolás Garayalde 10 Pablo De Blasis 7 Benja Domínguez 30 R. Castillo 26 V. Rodríguez DT Marcelo Méndez

CANCHA Estudiantes ARBITRO Facundo Tello. VAR Silvio Trucco. Transmite en directo, para todo

LA RACHA

V el país, TNT Sports.



LEO MORALES, CAPITÁN DEL LOBO, SE CRUZÓ CON ASCACIBAR EN LA CONFERENCIA DE PRENSA.

Clásicos sin victorias El León no gana un clásico

desde 2019. Cuatro empa-tes y un triunfo del Lobo.

peón de la Copa de la Liga hace poco más de dos meses. Desde entonces, el Pincha fue eliminado en fase de grupos de Libertadores y ni siguiera se metió en Sudamericana, a lo que se suma la prematura eliminación en 16vos de final de Copa Argentina ante Central Córdoba.

Claro, el Barba perdió a varios jugadores claves: Fernando Zuqui y Javier Correa, que emigraron a Chile. Quizás esa sea una de las razones por las que el Pincha aún no festejó desde la vuelta del fútbol. Ante el Lobo, el León intentará cortar una racha de ocho partidos sin victorias. Además, los albirrojos no ganan un clásico desde 2019. cuando vencieron 1-0 al Tripero con gol de Mateo Retegui .Por su parte, el Lobo había arrancado muy bien la Liga

Profesional bajo el mando de Marcelo Méndez. El uruguayo consiguió una gran armonía futbolística en las primeras cuatro tres fechas del campeonato, cuando consiguió siete de los diez puntos que tiene el Tripero. Pese al buen arranque, el Lobo se pinchó en las últimas fechas: cayó ante Independiente Rivadavia y San Lorenzo. El clásico contará con varias vueltas porque Enzo Pérez está recuperado luego de sufrir un desgarro y estará desde el arranque, al igual que Eros Mancuso, que se sobrepuso a una sobrecarga. Del otro lado, Matías Abaldo, que se lesionó en la previa del cruce con San Lorenzo, está en duda, aunque Méndez lo hizo concentrar, pese a que su titularidad es una incógnita. Partidazo.

Olé es una publicación de Arte Gráfico Editorial Argentino S.A. Director Mariano Dayan

AÑO 27- N° 10.161





Registro de la propiedad intelectual 4.306.465\*



